





305701

# ANNALI



DELLA

# TIPOGRAFIA ALL'INSEGNA DI DANTE

FONDATA

# DA GIUSEPPE MOLINI

NEL 1880

E CHE EBBE VITA FINO AL MARZO 1836

OVE 80NO NOTATI ANCORA I LIBRI DA RESO FATTI INPRIMERE IN ALTER STAMPARIA PRIMA K DOPO L'APOCHE SUDDETTR

-

F. Docie XIX 268

# AL BENIGNO LETTORE

Onde render più completa la biografia dell'ottimo mio genitore cav. GIUSEPPE MOLINI, ho creduto ben fatto di aggiungervi un ragionato catalogo delle opere da esso pubblicate, tanto nella tipografia all'insegna di Dante, da lui stabilita, quanto in altre a di lui cura e per conto proprio. In questa compilazione mi sono attenuto al metodo di Annali come il più logico. Temo però di avere obliati alcuni articoli, e ciò perchè la fatalo inondazione, accaduta in Firenze nel Novembre 4844, fra i gravissimi danni che mi arrecò, vi fu anche quello della dispersiono dell'archivio dello Stabilimento, ove trovavasi il registro dei lavori eseguiti dalla predetta tipografia. Per compilare dunque questi Annali, ho dovuto servirmi dei vecchi cataloghi del Negozio, di vari libri ed opuscoli, dei quali fortunatamente mi era riserbata una copia per mio uso, ed infine della memoria; onde possono pur troppo essere accadute delle omissioni. Fra le altre, son certo che si stampò per conto dell'editore, il testo di una grand'opera intitolata Progetti di Architettura, e di questa non avendo trovato verun ricordo, e non esistendo nella pubblica libreria Magliabechiana, ho dovuto tralasciarla affatto, tanto più che non mi sovviene in che anno fosse

stampata. Mi lusingo peraltro che queste omissioni, ove no sussistano oltre la suddetta, sicno ben poche, e certamente di poco momento.

La tipografia dunque all'insegna di Dante, inaugurata da mio padre, incominciò i suoi lavori nel 4820; ed il primo libro che porta l'impronta del sommo Poeta, è il Decamerone del Boccaccio, segnato qui sotto il N.º 14. Continuò essa fino al 42 Marzo 4836, epoca nella quale fu ceduta al sig. Federigo Bencini; ed i N. 127, 128, 130 e 131 di questi Annali, sebbene stampati dopo il 1836, portano l'insegna di Dante, perchè tuttora la stamperia medesima. quantunque passata in altre mani, rimaneva nello stesso locale, e perchè la stampa di questi quattro articoli fu intieramente diretta da G. Molini. Il N.º 129 poi fu stampato col torchio e con i caratteri appartenenti a S. A. I. e R. il Granduca, a tal uopo trasportati in una stanza contigua al Negozio. Riassumendo dunque le opere stampate all'insegna di Dante, si vedrà che in tutte ascendono a cento diciassette.

Negli anni antecedenti al 1820, incominciando dal 1800, furono stampate molte ed interesantissime opere che portano la data di Fircaze, Molini, Landi e C.º; ma queste erano impresse a Pisa dalla tipografia Capurro, diretta dal chiarissimo prof. cav. Giovanni Rosini, che era il terzo socio di questa ditta; ma ho creduto inutile notarle, non servendo allo scopo prefissomi. Ho solo ritenuto il N.º 4, perchè mio padre ebbe moltissima parte nella compilazione del medesimo. Non ho trascurata veruna premura per render piu completo che fosse possibile questo catalogo; onde spero che il benevolo Lettore gradirà questa mia, qualunque siasi, fatica.

Firenze, 30 Aprile 4857

LUIGI MOLINI

# ANNALI

DELLE

# OPERE PUBBLICATÉ

FER CURA

#### ......

NB. Ho segnati a Paoli toscani i prezzi di pubblicazione delle diverse opere, e ciò per servir di norma agli amatori.

### 1790.

1. Problemi di Matematico pura ed elementare proposti dai Signori Agostino Sandrucci, Giuseppe Molini, Antonio Betti e Michale Bandinnelli, studenti di Filosofia e Matematiche nel Collegio Fiorentino delle Scuole Pie, nell'Agosto dell'anno 1790, primo del loro corso: data a chiunque la facoltà d'interrogare. Firenze, stamperia di Pietro Allegrini 1790.

- Alferi, Vittorio. Opere Filosofico-Politiche in prosa ed in versi
   – Parigi, presso Gio. Claudio Molini anno VIII e IX (1800–1801).
   Vol. 4 in 44mo.
   Paoli 24
   Edizione alla quale ebbe molta parte Giuseppe Molini, ed è sua
  la prefazione clie precede il T. IV.
- Nicholson, Guglielmo. Introduzione alla Filosofia naturale; tradotta dall'inglese, con note ed emendazioni ( da Giuseppe Molini ) Firenze, stamperia della Carità 1800.
   Volumi 3 in 8vo con figure.

### 1803.

4. Serie delle edizioni Aldiue, per ordine cronologico ed alfabetico.

Terza edizione, con emendazioni e giunte ( di Giuseppe Molini ) Firenze ( Pisa ) Molini 1803, in 8vo.

5 %

Volumetto di pagine I-vi, contenenti una prefazione dell'autore.
pag. 4-86, che comprendono la notizia della famiglia Aldima,
scriita da Apostolo Zeno, che trovasi in principio alle Lettere
familiari di Cicerone, Venezia 1736; - e pag. 4-196, che comprendono la serie Aldima e l'indice.

Quest' operetta è del Card. di Brienne, aiutato dal suo bibliotecario, il Padre Laire.

## 1807

5. I Cataloglii del negozio, compilati e pubblicati da Giuseppe Molini sono molti, ed incominciano alal'anno 1796 fino al 1840, che fu l'ultimo da lui compilato. Il più interessante di tutti però, e per la qualità degli articoli che contiene e per le notizie bibliografiche che vi si trovano. è il seguente, cioè:

Catalogo dei libri che si trovano attualmente vendibili presso Molini, Landi e Comp. compilato da Giuseppe Molini figlio. -Firenze 4807, un Vol. 8vo.

Le pagine 1-vii, comprendono una prefazione ove si dà conto di varii articoli di somma rarità e pregio, stati venduti durante la stampa del Catalogo: -pag. 1-38, libri latini; pag. 4-28 edizioni del secolo XY, libri stampati in pergamena, edizioni Aldine e Manoscritti; pagine 1-133 libri tialiani: pagine 1-40 libri francesi: e pagine 1-22 libri inglesi, tedeschi, olandesi e spagnoli.

### 1817.

 Gallèria I. e R. di Firenze, contenente le statue, i cammei e quadri, accuratamente incisi a contorni da Paolo Lasinio sui disegni di Vincenzio Gozzini e con illustrazioni. Firenze 1817 e seguenti Vol. 43 in 8vo.

Ve ne sono degli esemplari con le stampe tirate in 4to per evi-

ture le piegature, e formano allora 4 Vol. In 8vo di testo e 4 Vol. in 4to di stampe.

I rami contenuti în quest' opera sono 834. — Lo illustrazioni, per le statue de i cammei, sono del celebre archeologo (Saraliere Ab. Giovan Bottista Zannoni, e formano la più interessante delle di lui opere. Quelle dei quadri e le Vita del Piti-cri furnos estrite dai Signori Cav. Antonio Ramirez da Montalvo, da Angiolo Bargigli, Giuseppe Corsi; Prof. Sebastiano Ciampi e Prof. Domenie V sleariari. Quest' opera incomincilata sotto la ditta Midrii, Landi e Comp. fu poi per la maggior parte continuata ed ullitimata de Giuseppe Mora.

### 1818

- Cockerell, C. R. Le statue della favola di Niebe dell'I. e R. Galleria di Firenze, da lui situafe come suppone essere stata la primitiva loro disposizione. Firenze 1818.
   Opuscolo in 8vo di otto pagine ed un rame inciso a contorni.
- Opuscolo in 8vo di otto pagine ed un rame inciso a contorni.

  8. Tasso la Gerusalemme Liberata. Firenze 1818.
- Vol. 2 in 8vo. Nel primo vi è la dedica di Giuseppe Molini al Cav. Lapo de Ricci, voc de Ricci, voc de Conto delle celtioni delle qualità si è servito per questa ristampa. É questa seguita dall'Elogio del Tasso, scritto da Mons. Angole Fabroni, e dall' allegoria del all'elogio del Peoma: il che in tuto comprende le pag. I-xxv. quindi ne seguiono le pag. I-437 del Poema. Il Voulme secondo è di pag. 4-376, ovo è il restante del Poema ed un'abbondante tavola di nomi proprii.

Quest'edizione fu eseguita nella stamperia di Giovanni Magheri, ma per le cure ed a spese di Giuseppe Molini.

Ne furono tirate delle copie in carta distinta. 30

- Sulle cause e gli effetti della Confederazione Renana, ragionamento di un Membro della R. Accademia di Berlino ec. (il Marchese Girolamo Lucchesini). Italia (Firenze, Molini) 1849.
   Yol. 3 in 8vo. – T. 1 pag. 4-400; T. II pag. 4-370, e T. III
  - pag. 4-548. Ne furono tirati degli esemplari in carta distinta.

- 40. Descrizione dell' I. e R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze, Firenze, Molini 4819. 1 1/6
  - Opuscolo in 8vo di pag. 4-46. Ignoro chi ne sia l'Autore.
- 44, Il Raccoglitore. Giornale umoristico-satirico composto da Giuseppe Molini, Antonio Renzi ed altri.
  - Il Manifesto fu pubblicato per scherzo, e distribuito da Giuseppe Molini in maschera, e porta la data del 24 Febbraio 4849.
  - Il primo numero fu poi pubblicato il 34 Marzo dell' anno medesimo, e continuò fino al 45 Settembre, un numero ogni 45 giorni, cioè dodici numeri. - I numeri 4, 2, 4 e 42, hanno un supplemento.
  - L'Uomo di Paglia, altro giornaletto, composto dai medesimi, che fa seguito al precedente Raccoglitore, il primo numero del quale fu pubblicato il 42 Febbraio 4820, e porta il numero 13, continuando cosl la numerazione del precedente fino al numero 46, cioè al quarto foglietto di guesto giornale, che ba la data del 34 Marzo 4820, e fu pubblicato ogni 45 giorni, come il precedente. Questo numero 46 però chiude la serie di questi due giornaletti.
- 12. Vasari, Giorgio. Spiegazione delle pitture del gran salone di Palazzo Vecchio di Firenze, Firenze G. Molini 4849.
  - Ne furono tirate alcune conie in oarta inglese che non vennero in commercio.
  - Onuscolo in 8vo di pag. I-IV, contenenti una prefazione ( di Giuseppe Molini) che spiega l'origine di questo libro, e dice che è stato ora ristampato in occasione di una festa data nel salone medesimo dal Municipio a Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, che trovavasi allora in Firenze con varii altri principi. Ne segue poscia la spiegazione suddetta in forma di Ragionamento fra il Principe (Francesco de' Medici, figlio di Cosimo I) e Giorgio (Vasari) che occupa le pag. 4-39.
- 43. Viaggio Pittorico alla Vallombrosa, Firenze, G. Molini, in foglio oblongo, contenente sette grandi tavole in rame, incise a Bistro dal Cav. Francesco Inghirami, sui disegni di Luigi Nardi, e due pagine di testo illustrativo scritte dal prelodato Cav. Francesco Inghirami. 24

# 1820. .

| Boccaccio, Giovanni. Il Decamerone. Firenze, G. Molini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in 24mo. Fa parte della Bibliotoca Italiana portatile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| e pag. 1-xviii contengono la Dedica di Giuseppe Melini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| G. B. Zannoni, ove spiega i lavori fatti per eseguir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
| sua edizione. Alla dedica conseguitano le Notizie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| e gli scritti di G. Boccaccio Ne segue poi il Decar<br>l'indice, che comprendono le pagine 4-942.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | merone e                                                                                                              |
| Duest'edizione , adorna di una graziosa vignetta , riusc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i alegante                                                                                                            |
| e corretta , e sebbene tirata a molti esemplari fu prest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
| in modo che nel 1827 ne fu fatta una seconda edizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| simile, come vedrassi al N.º 67. Due esemplari furono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| sopra bellissime pergamene d'Augusta, con la vignett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
| temente miniata, Inoltre furono tirati degli esemplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| in 12mo, allargando i margini, nelle seguenti carte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| n carta comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46                                                                                                                    |
| n carta velina testi di lingua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                                                                                                    |
| n carta d'Annonay di colore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31                                                                                                                    |
| Se furono anche stampate cento copie in un sesto di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| in 4to, riunendo 3 pagine della piccola edizione in un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| mando un volumetto lungo e stretto, che l'Editor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| Papiriforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Ne furono stampate, in questo sesto, poche copie in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| Ne furono stampate, in questo sesto, poche copie in glese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | carta in-                                                                                                             |
| Ne furono stampate, in questo sesto, poche copie in glese.  ucrezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | carta in-                                                                                                             |
| Ne furono stampate, in questo sesto, poche copie in<br>glese.<br>ucrezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, tr<br>Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Comp. 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | carta in-                                                                                                             |
| Ne furono stampate, in questo sesto, poche copie in<br>glese.  uccrezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, it<br>Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Comp. 182<br>Vol. in 24mo, con vignetta Fa parte della Bibl. Ital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | carta in-                                                                                                             |
| Ne furnon stampate, in questo sesto, poche copie in gless.  uncraio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, ti Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Gomp., 183 fol. in 24mo, con vignetta Fa parte della Bibl. Ital E preceduto da un avviso ai Lettori (di G. Molini),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | radotti da                                                                                                            |
| Ne formon stampate, in questo sesto, poche copie in glesse.  uccrezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, it Alessandro Marchetti. Frenze, G. Molini e Comp. 188. 1816 (in 184mo. con vignetta. – Fa parte della Blob. 1818 E preceduto da un avviso ai Lettori (di G. Molini). Che per queste dell'arione segui quella del 1768, ris                                                                                                                                                                                                                                                                                      | radotti da to.                                                                    |
| Ne furnos stampate, in questo sesto, poche copie in glese.  nerezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, it.  Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Comp. 187 (ol. in 34mo, con vignetta. – Fa parte elella Bibl. Ital Ferceduto da un avviso ai Leutori (di G. Molini), che per quest'edizione segui quolia del 1768, ris però varii Max. e segnatamente l'autografo ce conser                                                                                                                                                                                                                                        | radotti da to. (c). port. ove dice contrando                                                                          |
| Ne formon stampate, in questo sesto, poche copie in glesse.  uccrezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, tr Alessandro Marchetti. Frenze, G. Molini e Comp. 188  Di Li 18700, con vignetta, - Fo parte della Bill. Ital  E preceduto da un avviso ai Lettori (di G. Molini),  che per quest edizione segui quella del 1768, ris, però varii Ms.e. segnatamente l'autografo che conser  Magliabechiana, Vi è una Vila del Marchetti, tratta                                                                                                                                                                                | radotti da<br>80. (I. port.<br>ove dice<br>contrando<br>vasi nella                                                    |
| Ne furnos stampate, in questo sesto, poche copie in glese.  genezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, II  Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Comp. 182  fol. in 24mo. con vignetta. – Fa parte elella Dill. Intil  preceduto da un avviso ai Leutori (d. G. Molini),  che per quest edizione segui quoli del 1768, ris  però vari il Mas e segnatamente l'autografo che conser  Magliabechiana. Vi è una Vita del Marchetti, tratta  nale dei Lettari d'Italia, abelica, in versi, del 1                                                                                                                         | radotti da<br>10. (<br>1. port.<br>ove dice<br>contrando<br>vasi nella<br>dal Gior<br>traduttore                      |
| Ne formon stampate, in questo sesto, poche copie in glesse.  uccrezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, tr Alessandro Marchetti. Frenze, G. Molini e Comp. 188  Di Li 18700, con vignetta, - Fo parte della Bill. Ital  E preceduto da un avviso ai Lettori (di G. Molini),  che per quest edizione segui quella del 1768, ris, però varii Ms.e. segnatamente l'autografo che conser  Magliabechiana, Vi è una Vila del Marchetti, tratta                                                                                                                                                                                | radotti da<br>10. (<br>1. port.<br>ove dice<br>contrando<br>vasi nella<br>dal Gior<br>traduttore                      |
| Ne furnos stampate, in questo sesto, poche copie in glesse.  genezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, In Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Gomo. 1820. Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Gomo. 1820. Tabos, con vignetta. – Fa pari e fella Dilh, Italo E preceduto da un avviso si Lettori (d. G. Molini), che per quest'edizione segui quolia del 1789, rispero varii Mas. esginatamente l'autografo che conser Magliboschiana. Vi è una Vita del Marchetti, tratta nale dei Letteri d'Italia, policia, in versi, del la Luigi il Grande, e il Sonetto a Cosimo III, quindi e l'Indice; pag. 1-328. | carta in-<br>radotti da<br>10. (1. port.<br>ove dice<br>contrando<br>vasi nella<br>dal Gior<br>traduttore<br>il Poema |
| Ne furono stampate, in questo sesto, poche copie in glesse.  uccrezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, tr.  Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Comp. 188  Direceluto da un avviso ai Lettori (di G. Molini), the per quest edizione segut quella del 1768, ris, però varii Ms.e. segnatamente l'autografo che conser Magliabechian, vi è una Vita del Marchetti, tratta nale dei Letterati d'Italia, la Deslica, in versi, del ta Luigi il Grande, e il Sonotta o Cosimo III, quindi e l'Indice; pag. 1-318.                                                                                                    | radotti da<br>10. (<br>1. port.<br>ove dice<br>contrando<br>vasi nella<br>dal Gior<br>traduttore                      |
| Ne furnos stampate, in questo sesto, poche copie in glesse.  genezio, Tito Caro. Della natura delle cose Libri VI, In Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Gomo. 1820. Alessandro Marchetti. Firenze, G. Molini e Gomo. 1820. Tabos, con vignetta. – Fa pari e fella Dilh, Italo E preceduto da un avviso si Lettori (d. G. Molini), che per quest'edizione segui quolia del 1789, rispero varii Mas. esginatamente l'autografo che conser Magliboschiana. Vi è una Vita del Marchetti, tratta nale dei Letteri d'Italia, policia, in versi, del la Luigi il Grande, e il Sonetto a Cosimo III, quindi e l'Indice; pag. 1-328. | carta in- radotti da 10. (c) 1. port. ove dice contrande vasi nelle dal Gior traduttore il Poemi                      |

 La Metropolitana Fiorentina illustrata. Firenze, Giuseppe Molini e Comp. 1820.

Volume in 4to; con numero 38 rami maestrevolmente incisi a contorni da varii.

Ne furono tirati degli esemplari in carta grave.

Il Testo è preceduto da una Dedica di Giuseppe Molini al proposto della Metropolitana medesima, Giuseppe Grazzini, ove dice che il testo è, in gran parte, preso dall'opera di Giovan

Battista-Clemente Nelli stampata nel 4755. Quest'opera fu pubblicata per cura dell'architetto Cav. Giuseppe del Rosso, che modificò ed aggiunse al testo del Nelli.

Moore's, Edward. The Gamester, a Tragedy, adapted for theatrical rapresentation. Florence, Molini S. A. (4820).
 Volume in 12mo di pag. 4-96.

Stampata in occasione di essere stata rappresentata in un teatrino particolare da una società di signori inglesi.

 Pignotti, Lorenzo. Poesie. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 1820.

Volume in 24mo. – Fa parte della Biblioteca Italiana portatile. Questo volume è dedicato da G. Molini a sua figlia Sofia, quindi seguono alcune Notizie Storiche di Lorenzo Pignotti, e quindi le di lui Poesie, che comprendono le pag. 4–734. – Alla fine vi

è una piccola errata-corrige.

Ne furono tirate delle copie in carta grave.

46

Questa edizione ebbe moltissimo esito, talche fu ristampata nel 4833, come vedrassi al N.º 445.

 Del Rosso, Giuseppe. Ricerche Storico-Architettoniche sopra il singolarissimo tempio di San Giovanni, annesso alla Metropolitana di Firenze. Firenze, Molini 4820.
 3

Volumetto di 88 pagine in 8vo con un rame inciso a contorni. Ne furono tirate delle copie in carta velina.

# 4821.

20. Alfieri, Vittorio. Tragedie, e prose ad esse appartenenti. Firenze,
G. Molini, 4824.

22.

Vol. 9, in 94ma - Fa parte della Biblioteca Italiana postesione.

Vol. 2 in 24mo. - Fa parte della Biblioteca Italiana portatile. -T. I pag. 4-612; T. II pag. 4-734. Sono esse dedicate da Giuseppe Molini all'Abate Daniele Francesconi.

Per il testo fu seguito quello dato dall'autore in Parigi coi torchi di Didot, e vi furono aggiunte le Tragedie postume. In questa ristampa fu emendata qualche svista non avveritta precedentemente da veruno Editore.

Quest'elegante e corretta edizione è adorna di vignette come gli altri volumi della Bib. Port.

| 38 |
|----|
| 26 |
| 38 |
| 50 |
| 60 |
|    |

Ariosto , Lodovico. L'Orlando Furioso , con annotazioni. Firenze,
 G. Molini 4824.

Vol. 4 in 8vo, bell'edizione in carta velina testi di lingua, con ritratto.

Tamo I., pag. -xvi, contenenti un avvise si tettori dell' Editore, ove dice di aver seguita, per il testo l' editione data da Morali, Milano 1818, in 160, e un epitogo delle materie dello innamoramento d'Orlando tratte da Peema de Bisarto. Pagine -xxxvi, contenenti l'Elogio dell' Ariosto di Angelo Pabroni e pagine 1-390, T. Il, pagine 1-488. T. Ill pagine 1-518, T. IV pagine 1-484, contenenti il Poema, con gli argomenti di Scipione Ammirato, le Annatzioni e I Indice de nomi proprii. Le annotazioni furono compilate dall'Ab. Antonio Renzi, che le trasse in parte dall'edizione di G. C. Molini di Partigi del 1788, e da quella dello Zotti di Londra del 4814, aggiungendone molte delle proprie.

Ne furono tirate venti copie in carta inglese.

132

 Per le auguste nozze di S. A. I. e R. il Granduca Ferdinando di Toscana, con S. A. R. la Principessa Maria di Sassonia. Tre Sonetti ed una Canzone.

Bell'edizione in foglio, adorna dei ritratti degli Augusti Sposi, in litografia.

Opuscolo di xvi pagine, nell'ultima delle quali è stampato: Firenze, moccoxxi. Impresso nell'I. e R. Palazzo coll'opera di Giuseppe Molini.

| 23. Alfieri Vittorio. Vita, scritta da esso. Firenze G. Molini 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 7                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| in 24mo Fa parte della Bibl. Ital. portatile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Pagine 1-436 con vignetta al solito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Ne furono tirate delle copie in carta inglese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                      |
| Di sesto in 12mo, con i margini allargati, carta ord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Come sopra in carta testi di lingua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.6                                     |
| Come sopra in carta d'Annonay di colore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                                      |
| Come sopra in carta inglese bianca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 4                                     |
| 24. Ariosto , Lódovico. Rime e Satire con annotazioni. Firen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ze Giu                                  |
| seppe Molini, 1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 45                                    |
| Bell'edizione in 8vo, per far complemento all'Orlando I<br>Vedi N.º 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Furioso                                 |
| Pagine 1-190 contenenti i cinque canti che seguono la<br>ria del Furioso, pagine 194-364, contenenti le Rime<br>ne 365-440 contenenti le Satire. Pagine 447-470 num<br>dell'Ariosto estratte da un codice Magliabechiano, e<br>opere a stampa come da un Arviso dell'editore, che le pi<br>riunite per la prima volta ed aggiunte a quest'edizie,<br>gine 471-508, contenenti le Annotazioni dell'Abate<br>Renzi.  Ne furmon tirati venti esemblari in carta inglese. | e rime<br>da altre<br>recede<br>one. Pa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| 25. Casti Giambatista. Gli Animali Parlanti, Poema, con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| · Apologhi del medesimo autore. London. C. F. Molini (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| G. Molini ) 4822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40                                      |
| Vol. in 24mo Fa parte della Bibl. Ital. Port.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| In un avviso al lettore, scritto in lingua inglese, e sott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| da.C. F. Molini (ma di G. Molini) si dice che per il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Testo s                                 |
| è servito dell' edizione di Parigi del 4802, in 3 Vol. 8vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Tometto di pag. 636 con la solita vignetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Ne furono stampate delle copie in carta inglese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                      |
| Di sesto in 12mo con margini allargati, in carta com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                      |
| Come sopra in carta testi di lingua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -11                                     |
| Come sopra in carta d' Annonay di colore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                       |
| Come sopra in carta inglese bianca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                                      |

- 16. Descrizione della statua colessale, di marmo, rappresentante S. A. I. e R. Ferdinando III, inalazia nella piazza grandi di Arezzo l'anno 1822. Firenze, Tipografia di Giuseppe Molini; con in fine alcune Poessie fatte per quell'occasione. 1 1/4 Opuscolo in 8vo di pag. 36, ed un rame a conterni rappresentante la statua suddetta.
- Explicatio literarum et notarum frequentius in antiquis Romanorum Monimentis occurrentium. Florentiae J. Molini 1832. 2 ½ Opuscolo di pag. 94, precedute da un avviso al Lettore, in latino, ove si dice che quest'operetta è estratta dal Dizionario latino ed inglese di Ainsworth. - Elezante delizione.

Ne furono stampate delle copie in carta inglese bianca, e d'Annonay di colore.

 Petraroa, Francesco. Le Rime, con brevi annotazioni. Firenze, G. Molini 4822.

Vol. in 24mo. - Fa parte della Bibl. Ital. port.

- Pag. -XXXV, contenenti la dedica di Giuseppe Molini al prolessore Antonio Marsand, ove diec di avere seguita la lezione da lui adottata nella sua bell'edizione di Padova 1890, in 8 Yolumi in 46; e diec che le brevi annotazioni quivi aggiunte sono quelle date dall' Abata Sebastiano Pagello nell'edizione di Feltre 1734, con poche emendazioni. Ne segue quindi una lettera a G. Molini sartitagli dal predolato professore Antonio Marsand del 37 Giugno 1831, e la prefazione dello stesso Marsand che precede la suddetta ediziono di Padova.
  - Pag. 1-498 contenenti la Vita di Francesco Petrarca, estratta dalle di lui opere latine. - Le Rime del medesimo, gli argomenti e annotazioni, l'indice e un'errata corrige. - Il volume è preceduto dalla solita vignetta.

| Ne furono tirate delle copie in carta inglese.          | 1.6 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Di sesto in 12mo con i margini allargati, carta comune. | 10  |
| Come sopra in carta testi di lingua.                    | 1.5 |
| Come sopra in carta d'Annonay di colore.                | 22  |
| Come sopra in carta inglese bianca.                     | 27  |
|                                                         |     |

 Pitture a fresco del Camposanto di Pisa, intagliate in 42 grandi tavole in rame da Carlo Lasinio, con illustrazione, scritta dal P. Pompilio Tanzini delle Scuole Pie. Firenze 1822.
 Vol. in folio.

- Quest'opera fu già pubblicata in sole 40 tavole, al prezzo di paoli dieci ognuna, dalla cessata ditta Molini, Landi e C.º; ma nel 4822, G. Molini vi aggiunse due tavole, stampò l'illustrazione, e ne ridusse il prezzo come sopra.
- Soave, Francesco. Novelle morali. Firenze, G. Molini 4822.
   Vol. in 46mo di pag. 4-262. Edizione di commercio, ma elegante.
- Turpini, Jo. De vita Caroli Magni et Rolandi; ad fidem codicis vetustioris emendata et observationibus philologicis illustrata a Sebastjano Ciampi. Florentiae J. Molini 4822.
  - Vol. in 8vo.

    Pag. 1-xxxv1, contenenti una Dissertazione critico-filologica di
  - Sebastiano Ciampi, in italiano. Pag. 4-156. - Vita Caroli Magni, in latino. Il tutto preceduto da
  - una litografia, rappresentante la spada di Carlo Magno. Ne furono tirate delle copie, in carta velina testi di lingua.

- Ariosto, Lodovico. L'Orlando Furioso, con annotazioni. Firenze,
   G. Molini 4823.
  - Vol. 2 in 24mo. Fa parte della Biblioteca Italiana portatile.
    T. I. pag. I-xxxviii, contenenti la Dedica di Giuseppe Molini a
  - , p.s., PAATH, contented to decay the decay of the period of the tori, ove dice di aver modellata questa sua seconda edizione sulla precedente del 4834, in 4 volumi 8vc (vdin.8.\*1), con le stesse annotazioni, ma riviste ed aumentate. L'elegio del Plariosto di A. Fabroni. L'epigo del Bigardo come nel suddetto N.º 31. Pag. 4-700, i canti I-XXIV del Poema e le annotazioni.
  - T. II, pag. 4-728, contenenti i canti XXV-XLVI del Poema, le annotazioni e l'indice dei nomi proprii.
- Ne furono tirate delle copie in carta inglese. 40 In 42mo con i margini allargati , in carta comune. 28
- Come sopra in carta testi di lingua.
  - Come sopra in carta d'Annonay di colore. 52
    Come sopra in carta inglese bianca. 68
- Come sopra in carta inglese bianca.
- Cacialli, Giuseppe, architetto. Collezione dei disegni di nuove fabbriche e ornati fatti nella Regia Villa del Poggio Imperiale, da lui proposti e diretti. Firenze, Molini 4823.

Vol. in folio col testo in italiano ed in francese , con figure.

Parte prims. Otto pagine di testo italiano e francese precedute da due frontespizi nelle lingue suddette, e da una dedica dell'autore al Principe di Metternich. Seguono diciotto tavole in rame, incise a contorni.

Parte seconda con il seguente titolo: Disegni dei nuovi ornamenti aggiunti e da aggiungersi all'I. e R. Palazzo Pitti. Pagine quattordici di testo italiano e francese e 49 tavole in rame, come sopra.

Opera che fu stampata per conto dell'autore.

Ganganelli, Clemente XIV. Lettere ed altre opere. Firenze, tipografia all'insegna di Dante, 4823.
 Vol. 2 in 24mo, ma in carattere più grande della Biblioteca Ita-

Vol. 2 in 24mo, ma in carattere più grande della Biblioteca Ita liana portatile.

- T. I, pag. 1-XII, contenenti un discorso preliminare del collettore di queste lettere. Pag. 4-456, le Lettere. - Il volume è preceduto da una vignetta ec.
- T. II, pag. 1—1xII, contenenti un avvertimento. Pag. 4-376, contenenti Lettere e Sermoni ed alcune particolarità sulla vita di questo Pontefice, somministrate da F. Francesco, e in fine l'indice.

Ne furono tirate delle copie in carta inglese.

- Index alphabeticus omnium titulorum, qui continentur in corpore Digestorum, Codicis, Novellarum Constitutionum, necnon Institutionum. Florentiae J. Molini, 4823.
   Vol. in 1970.
- Manetti, Alessandro. Carte idrauliche dello Stato antico e nederno della Val-di-Chiane, e li vellazione generale dei canali maestri della medesima, con un saggio sulla Storia del suo buonificamento, e sul metudo con cui vi si eseguiscono le colmate. Fireze, Molini, 14823.

Vol. in folio con rami e carte geografiche. Bell'edizione.

- Ariosto , Lodovico. Poesie varie, con annotazioni. Firenze, Giuseppe Molini , 4824.
  - Vol. in 24mo. Fa parte della Biblioteca Italiana portatile.

| 10  | ANNALI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Le prime quattro pagine contengono un avviso dell'editor<br>Giuseppe Moltin si lettori, nel quale rende conto del lavo<br>da lui fatti per rendere compiuta, e corretta quest'edizione<br>e fra le altre cose dice, che per le Satire fece tenere a con<br>fronto il 18. autografo, che conservasi nella pubblica: libre<br>ria di Ferrare. Pag. 4.7723, contenenti i cinque enanti na<br>guito al Farrisco, le Poesie e le Satire, come nell' edizion<br>in 8vo del 1832 (Vedi 18.2941; con più le commedie in versi<br>le annotazioni e l'indice. Ne segue po li Pertata corrige, co<br>un altro Avviso di G. Molinil. È preceduta dalla solita vignette.<br>Ne furono tirate delle copie in carta inglesse di sesto in 1 tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | con i margini allargati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Come sopra in carta d'Annonay di colore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Come sopra in carta testi di lingua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Come sopra in carta ordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38. | Ferri, Conte Cristoforo, fanese. Alcune Rime. Fir., G. Molini 182<br>Opuscolo di 16 pag. in 8vo, contenenti una Canzone e sei Sonett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39. | Latini, Brunetto. Il Tesoretto e il Favoletto, ridotti a miglio<br>lezione col soccorso dei codici, e illustrati dall'Ab. Gio. Bai<br>tista Zannoni. Firenze, G. Molini, 1824.<br>Vol. in 8vo bell'edizione.<br>Pag. 1-LNIN, contenenti una lunga prefazione dell'Abate Zanno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Land Control of the |

- Pag. I-Lxin, contenenti una lunga prefazione dell'Abate Zannoni, con gli attestati dei Censori e dell'Arciconsolo dell'Accademia della Crusca.
- Le pag. 4-260, contenenti il testo e le note. Ne furono tirate delle copie in carta inglese.
- Moto-proprio di Sua Santità Leone XII in data de' 5 Ott. 1824, sulla riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura
  - civile e delle tasse dei giudizii. Firenze, Molini , 4824. Vol. in 48mo.
- Omero, Iliade, traduzione epica di Lorenzo Mancini, fiorentino. Firenze, G. Molini, 1824.
   Vol. in 24mo. - Fa parte della Biblioteca Italiana portatile.
  - Pag. I-XII, contenenti dedica a Omero, in un Sonetto con annotazioni e avvertimento con altre annotazioni.
  - Pag. 1-776, contenenti il Poema e l'errata corrige. Preceduta dalla consueta vignetta.
  - Ne furono tirate delle copie in carta inglese. 22

32

 Omero. La medesima traduzione epica, della precedente. Firenze, Molini, 1824.

Vol. 2 in 8vo, bell'edizione.

T. I pag. 1-x11, contenenti un avvertimento e annotazioni.

Pag. 4-506, parte del Poema, e un'errata corrige.

T. II pag. 4-508, contenenti il resto del Poema, e un'errata corrige. Ne furono tirate delle copie in carta testi di lingua. 22 E in carta inglese. 80

43. Tasso, Torquato. La Gerusalemme Liberata, ridotta a miglior lezione, aggiuntovi il confronto delle varianti, tratto dalle più celebri edizioni, con note critiche sopra le medesime (il tutto dell'Ab. Michele Colombo di Parma). Firenze, G. Molini 1824.

dell'Ab. Michele Colombo di Parma). Firenze, G. Molini 1824.
Vol. 2 in 8vo, bell'edizione, con ritratto. 24
T. I. pagine :- LXXVI contenenti: lo stampatore ai lettori, ove

 pagnie recavit nombre de la modo da lui tenuto per dare una corretta edizione di questo Poema; e riporta una lettera del 22 Luglio 1832, indirizzatagli (dall' Ab. Michela Colombo ) in risposta ad una sua su tale argomento. Ne segue l'Elogio del Tasso di Mons. Fabroni. Pag. ct-418, contenenti i primi dieci Canti del Poema, con le loro varianti ed osservazioni alle medesime.

7. II. pagine 1-334, contenenti gli altri dicci Canti del Poema; le pagine 33-644 comprendono le varianti e le osservazioni a questi ultimi dieci Canti. Incomincia poi una nuova numerazione dalla pag. 1-16, yoce trovasi una lunga lettera del l'autor delle osservazioni (Ab. Colombo), diretta a G. Molini in data del 17 Settembre 1824, nella quele confutu alcune lezioni della Gerusalemue adottate dal Cavedoni e dal Gherardini. Questa lettera fue certamente stampata dopo ultimato il volume e collocats dopo la pag. 431, giacobè dopo questa nuova numerazione da 1-16, riprende la pag. 437 fino a 435, che contengono la Bibliografia delle edizioni consultate per questa ristampa, e l'indice dei nomi proprii. Ne segue poscia un'errata corrige, con retro la testina di Dante, insesina della stamperia.

Ne furono tirate delle copie in carta inglese.

 Tasso, Torquato. La Gerusalemme Liberata, secondo l'edizione di Mantova ner Francesco Osanna 4584.—Firenze G. Molini 4824.

Vol. in 24mo, che fa parte della Bibl. Ital. portatile, con vignetta. 8 Quest'edizione ristampata sul testo della precedente contiene un avviso dell'editore (Giuseppe Molini) di 3 pagine, e quindi le pag. 4-550, contenenti, la Vita del Tasso, il Poema, l'Indice de moni proprii e un'errata corrige.

#### ANNAL

| • ( | ANNALI                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | Ne furono tirate delle copie in carta inglese.                                                                                                                                                                         | 13                      |
|     | In 12mo con margini allargati, carta ordinaria                                                                                                                                                                         | 9                       |
|     | Come sopra in carta testi di lingua                                                                                                                                                                                    | 13                      |
|     | Come sopra in carta d'Annonay di colore.                                                                                                                                                                               | 20                      |
|     | Come sopra in carta inglese bianca                                                                                                                                                                                     | 25                      |
| 15. | Tasso Torquato. L'Aminta, poesie scelte e i discorsi                                                                                                                                                                   | sull'Arte               |
|     | poetica. Firenze G. Molini 1824.                                                                                                                                                                                       | 7                       |
|     | Vol. in 24mo con vignetta. Fa parte della Bibl. Ital. I                                                                                                                                                                | portatile.              |
|     | Pag. I-vin contenenti un avviso dell'editore, ove dice<br>tenuto per la pubblicazione di questo volumetto,<br>una lettera di un dotto amico (l'Abate Colombo s<br>riguardante un passo dell'Aminta.                    | e riporta<br>suddetto ) |
|     | Pagine 4-490 contenenti: i versi di Monti che precede<br>zione di Bodoni del 1789, dell'Aminta; la prefazion<br>rassi, l'Aminta, l'Amor fuggitivo, le rime scelte,<br>dell'Arte poetica, l'Indice e un'errata corrige. | e del Se-               |

# 1825.

Ne furono tirate delle copie in carta inglese.

Come sopra in carta d'Annonay di colore

Come sopra in carta inglese grande.

In 42mo coi margini allargati in carta ordinaria. Come sopra in carta testi di lingua.

| 46. | Borghi, Giuseppe. | Pel fausto na | scimento di | S. A. I. e R. | Augu  |
|-----|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------|
|     | sta Ferdinanda,   | Arciduchessa  | d'Austria,  | Principessa   | di To |
|     | scana. Firenze,   | Giuseppe Moli | ni 4825.    |               |       |

Opuscolo d'otto pagine, contenente la sola Ode suddetta, in bell'edizione.

 Botta, Carlo. Storia d'Italia dal 4789 al 1844. Italia (Firenze, Giuseppe Molini) 1825.

Vol. 3 in 24mo ognuno con vignetta. – Fa parte della Biblioteca Italiana portatile.

T. I, pagine 4-594.

T. II, pagine 4-638.

T. III, pagine 4-620, contenenti, oltre la fine della Storia, la tavola generale delle materie.

Ne furono tirate delle copie in carta inglese.

50

Ne furono tirate delle copie in carta inglese. 50
48. Eusebius , seu de christiana educatione, Libri quatuor, Floren-

tiae, Molini 4825.
Bell'edizione in 8vo carta velina. 2 ½

Company To wife

12

12

18

24

- Poemetto latino dell'Auditor Fini. Incomincia: Benevolo lectori, 2 pagine; quindi pagine 4-76 contenenti il Poemetto, e due pagine di Adnotationes.
- Falconi, Avvocato Giovan Battista romano. Trattato di sana politica sociale, ossiano le regole di ben vivere. Firenze, Giuseppe Molini 1825.
  - Bell' edizione in 8vo, col ritratto dell' Autore.
  - Incomincia con 40 versi, così segnati = Idillio del Cav. Vincenzo Menti. Antologia di Firenze N.º 57 pag. 400. – Quindi le pag. 4-136, contengono: la prefazione dell'autore, l'opera suddetta, l'indice delle materie e un'errata corrige.
- Ne furono tirate delle copie in carta distinta grave.
- Grossi, Tommaso. Ildegonda e la Fuggitiva, novelle (in versi), aggiuntavi la Pia, leggenda di B. Sestini, parlmente in versi. Firenze, Giuseppe Molini 4825.
  - Volume in 24mo piccolo, elegantissima edizione di 224 pagine, preceduta da una vignetta, incisa a bistro.
  - Ne furono tirate delle copie in carta inglese e in carta d'Annonay di colore.
- Manzoni, Alessandro. Tragedie ed altre poesie, con l'aggiunta di alcune prose sue e d'altri. Firenze, Giuseppe Molini 4825.
   Elegante edizione in 46mo.
  - Pagine 4-532 contenenti: il Conte di Carmagnola, e l'Adelchi, Tragedie con le prose a loro appartenenti. In morte di Cario Imbonati, versi. Urania, poemetto. Inni sacri. Il 5 Maggio. E in appendice, Goethe, Examen sur le Carmagnola; Fauriel, Analyse d'Adelchi; e Lettre de Manzoni a Cr\* sur l'unité de lieu et de temps dans la Tragédie. Quest'edizione fu fatta col consenso dell'Autore.
    - Ne furono tirate delle copie in carta inglese.
- Medici, Lorenzo de', detto il Magnifico. Opere (pubblicate per cura di S. A. I. e R. Leopoldo II Granduca di Toscana). Firenze, Molini, co'tipi Bodoniani 4825.
  - Volumi 4 in 4to. Bellissima edizione, con ritratto dell'Autore inciso da Anderloni.
  - T. I. pagine j-xt.viu contenenti: Avviso ai Lettori, sottoscritto Vincenzio Follini; e ŝignori Accademici della Crusca, sottoscritto Leorono s; Altezza I. e R., sottoscritto Del Furia; Notizia dei Codici e del libri a stampa, adoprati per quest'edizione; e pagine t-2688 di testo.
  - Т. П, pag. 4-236.
  - T. III, pag. 1-220.

T. IV. pag. 4-240.

Di questa splendida edizione, stampata per conto della prelodata Altezza Sua, ne furono tirati soli 450 esemplari in bella carta nostrale, cento esemplari in carta velina d'inghilterra, ai quali, oltre il suddetto ritratto, inciso dall'Anderioni, vi fu anche aggiunto il bellissimo ritratto del Magniñoe, inciso dal Morginen.

Ne fu inoltre tirato un esemplare su belle pergamene d'Augusta, che conservasi nell' I. e R. Libreria Palatina.

Quest' opera non è in commercio; e se alcune volte ne capita una qualche copia si sostiene con prezzo d'affezione.

Nella Storia dell'Arte Tipografica del Consiglier di Faikenstein, Lipsia 1856, in 4to in tedesco, trovo a pag. 237 detto quanto appresso, parlando della stampa in Italia:

« Benché presentemente più non viva un Bodoni, meri-« tano però di essere ricordati con distinzione Molini in Fi-« renze, Alvisopoll in Venezia, Capurro in Pisa, Giusti in

« Milano e Matteuzzi in Udine. Il primo nell'edizione fatta per « il regnante Granduca di Toscana delle opere di Lorenzo

« de' Medici, Firenze, 4825, Vol. 4 in 4to grande, stampata « con i tipi bodoniani, fece un vero capo lavoro dell'Arte Ti-

« pografica ».
53. Pepoli, Carlo. Versi per le nozze della Marchesa Paola Tanari di Bologna, con Giovanni Piccolomini Bellanti di Siena. Firenze all'Insegna di Dante 1825.

Opuscolo di 28 pagine di elegante edizione in 8vo, contenenti:

Dedica dell'autore al Marchese Antonio Tanari, fratello della
sposa, 14 Sonetti e 3 Canzoni anacreontiche.

54. Per le nozze della Sig. Ginevra Strocohi di Faenza, versi da Celindo Enipejo P. A. al Sig. Cav. Dionigi Strocohi, padre della sposa, consacrati. Firenze, Giuseppe Molini, 4825. Opuscolo di 22 pagine, contenenti quattro canzoni, cioè: la Pri-

Opuscolo di 22 pagine, contenenti quattro canzoni, cioè: mavera , l' Estate , l'Autunno e l'Inverno.

 Raccolta di fiori, frutti ed agrumi più ricercati per l'ornamento dei Giardini, descritti da Antonio Targioni-Tozzetti. Firenze, Stamperia all'insegna di Dante, 4825.

Fascicoli 14 in folio con figure colorite diligentissimamente. Bell'edizione carta velina. 420

Ne furono tirate delle copie in carta inglese. 630

 Sgricci, Tommaso. La Morte di Carlo I e l'Ettore, Tragedie da lui improvvisate e raccolte dagli stenografi. Firenze, Giuseppo Molini 1825. Quest'elegante volumetto in 8vo piccolo, contiene: Una dedica in versi, dell'autore, al Marchese De la Maisonfort; Un articolo, estratto dal N. 4476 del giornale l'Etolie, che comprendono le pag. I-avt., Quiodi le pag. 1-416, contenenti: Una perfazione dell'editore di Parigi, in francese; Una lettera di Lacrettelle allo Sgricci, ed un'altra lettera di Cavier all'editor parigino, amboden in francese. La tragedia, La Morte di Carlo I, dallo Sgricci improvvisata a Parigi il 23 Agrile 1828; Un'imizzione, in francese, d'alcune sene del Carlo I (del Marchese De la Maisonfort); L'Ettore, tragedia improvvisata a Torino il 43 Giugno 1833.

Ne furono tirate delle copie in carta d'Annonay di colore. 46 57. Sgricci, Tommaso. Canzone pel fausto nascimento della Reale Principessa Augusta-Fèrdinanda ec. Arciduchessa di Toscana, avvenuto la mattina del primo Aprile 1825. – Firenze, Giu-

seppe Molini. Opuscolo di 40 pagine in 4to di bell'edizione.

### 1826.

 Botta, Carlo. Storia d'Italia dal 4789 al 4814. Italia (Firenze Molini) 4826.

Volumi 4 in 8vo bell'edizione, carta velina.

T. I. pag. 4-482. T. II. pag. 4-478.

T. III. pag. 4-480.

T. IV, pag. 4-555. In fine vi è la Tavola delle materie.

 Catalogo di Libri, dal Conte Angelo Maria D'Elci donati all' I. e Reale Libreria Mediceo-Laurenziana (compilato dal Canonico Francesco Grazzini). Firenze, Tipografia all'insegna di Dante. 1836.

Vol. di bell'edizione in 4to, col ritratto del D'Elci.

Pag. 4-448, contenenti nelle prime dieci, una prefazione del compilatore, nella quale dà la storia di quest' insigne Raccolta; le rimanenti contengono il Catalogo.

Ne furono tirate delle copie in carta più grave.

Quest' opera, stampata a spese del R. Governo, non fu messa in commercio.

 Metastasio, Pietro. Opere. Firenze, Giuseppe Molini 1826. 45
 Volumi 4, in 24mo con una vignetta ognuno. Fanno parte della Biblioteca Italiana portatile.

- T. I. pag. 1-xxviii : contenenti : Una prefazione dell'editore, nella quale rende conto del modo da lui tenuto in questa ristampa. per la quale si è servito della stimata edizione del Bonsignori, Lucca, 4781, in 4 Volumi in 48mo, meno alcune variazioni da lui fatte, non tanto nel testo che nella disposizione tipografica. Vi ha inoltre aggiunti varii altri componimenti. Ne seguono le notizie sulla vita e le opere dell'autore, tratte dal Corniani, Secoli della Letteratura Italiana; quindi le pag. 4-666.
- T. II, pag. 4-742.
- T. III. pag. 1-730.
- T. IV. Altro avviso dell'editore al lettore, nel quale dice, che essendo stato allora pubblicato da B. Gamba un Epistolario scelto del Metastasio ha creduto di aggiungerlo a questo Volume, che comprende pag. 4-804; cosicché in quest'elegante edizione in 4 volumi sono comprese molte più opere che in quella del Bonsignori, parimente in 4 volumi, e che fu allora creduta uno sforzo dell'Arte.

Ne furono tirate delle copie in carta inglese

- 61. Pepe, Guglielmo. Cenno sulla vera intelligenza del verso di Dante « Poscia più che il dolor potè il digiuno ». Firenze, Giuseppe Molini, 4826.
  - Opuscolo iu 22 pag. iu 8vo. A pag. 16 di quest'opuscolo si legge : a . . . . Di si crassa dappocaggine fora sol capace quel rimaa tore dell' Ultimo Canto del Child-Harold; il quale si sforza di
    - « supplire all'estro, onde è vacuo, ed a'concetti degni dell'estro. « con baie contro all'Italia ; baie che chiameremmo ingiurie.
    - « ove. come dice Diomede ( nell' Iliade ) , i colpi de' fiacchi e « degli imbelli potessero mai ferire . . . . ». Ouesto periodo cagionò una sfida fra Alfonso La Martine e Guglielmo Pepe, Il duello, alla spada, ebbe luogo nei contorni di Firenze, e il La Martine rimase leggermente ferito.
- 62. Pepoli, Carlo. La prigione del Tasso, versi. Firenze, Giuseppe Molini, 4826.
- Opuscolo di dieci pagine in 8vo, dedicato dall'autore a Vincenzo Monti. Elegante edizione.
- 63. Lo Spettatore poetico, epigrammi. Firenze, G. Molini, 4826. Vol. di pag. 4-126 in 8vo. In fine è sottoscritto - Publius Sincerus
- Zerius, Primo anno frustatorio, Fecit Romae, consulibus Pasquino atque Marforio.
- 64. Thomson, Giacomo, Le Stagioni, corrispondenti all'originale inglese (che trovasi a fronte), tradotte in prosa italiana da Patrizio Muschi di Siena, con l'Inno dello stesso Thomson

sopra queste Stagioni, e un'ode di Collins sulla morte di Thomson, parimente tradotti in prosa, col testo inglese a fronte, il tutto corredato di note. Firenze.

Blegante edizione în un vol. în 8vo piccolo. di pag. 1-414, contenenti: una Dedica del traduttore a Lord Burgillersh; una Prefazione del tradutiore medesimo; le Poesie sopra nominate, col testo inglese a fronte; le Note, un'errata corrige e l'Indice; il tutto preceduto da un rame, inciso mestrevolmente da M. Zijanni sopra un disegno di Anna Muschi, che rappresenta le Quattro Stazioni arzaziosamente ascruposte.

 Troya, Carlo. Del Veltro allegorico di Dante. Firenze, Giuseppe Molini, 4826.

Vol. in 8vo di bell'edizione, carta velina, col ritratto di Uguccione della Faggiola inciso da P. Lasinio.

Questo volumetto contiene quattro pagine d'introduzione dell'autore, quindi ne seguono le pag. 4-216 che comprendono il testo ed un'Appendice.

### 1827.

- Berni , Francesco. L'Orlando innamorato , da lui rifatto. Firenze , Tipografia all' insegna di Dante , 4827.
  - Volumi 2 in 24mo, ornati ognuno della consueta vignetta. Fa parte della Biblioteca Italiana portatile. 22
  - T. İ, pag. 1-XvIII, contenenti una Prefazione di Giuseppe Molini, ovo ed à conto dei lavori fatti per esgenire quest'edizione, e quindi dà la nota delle edizioni da lui consultate. Pag. 1-628, contenenti i primi 33 Canti del poema, il confronto delle varianti lezioni delle tre edizioni, cioè, Venezia, 1541. Venezia, 1545 Firenze (Xapoli) 1725, con le Annotazioni alle varianti suddette.
  - T. II. pag. 4-708, contenenti gli altiri 16 Canti del Poema. Le varianti di questi Canti e le Annotazioni, come nel T. I, e la Tavota dei nomi proprii. Gli Argomenti che precedono ciaschedun canto furono espresamente fatti per quest'elzione dal Professore Domenico Valeriani. Il confronto delle varianti e le annotazioni alte medesime sono opera di disseppe Molini. Quest'a sccurata elziono è stata adottata dagli Accademici della Crusca, per citarsi nella V edizione del 100 vocabolario.

Ne furono tirati degli esemplari in carta inglese. 38

Boccaccio, Giovanni. Il Decameron. Firenze, Tipografia all' Insegna di Dante (edizione seconda), 4827.
 Vol. in 24mo, con vignetta. - Fa parte della Bibl. Ital. portatile.

Solizione affatto simile alla prima del 1820 (Vedi N.º 14), meno la dedica a G. B. Zannoni. Il carattere di quest'edizione non è nuovo, ed anche.la vignetta è usata, e perciò ne fu ridotto il prezzo.

Ne furono tirate delle copie in carta inglese 24

 Manzoni, Alessandro. Tragedie ed altre Poesie, con l'aggiunta di alcune Prose sue e d'altri. Edizione seconda fiorentina. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4827.

Edizione in 16mo, del tutto simile a quella del 1825. Vedi N.º 51. 69. Novella di Torello del Maestro Dino del Garbo, scritta da un anonimo nel secolo XIV, alla quale si aggiunge la novella stessa di Franco Sacchetti, e altre due di questo autore, co

stessa di Franco Sacchetti, e altre due di questo autore, col supplemento di Vincenzio Follini. Firenze. Tipografia all' insegna di Dante, 1827.

30 in 8 vod i nag. 1-911. Prefazione: Pag. 1-28. Testo e Note.

 Paradisi, Giovanni. Poesie scelte edite ed inedite. Firenze, Tipografia all' insegna di Dante 1827.
 Vol. in 1970.

Ne furono tirate delle copie in carta inglese.

12
71. Verri, Alessandro, Le Notti Romane, Firenze, Tipografia all'in-

segna di Dante, 1827.

Vol. in 16mo di pag. 1-514, contenenti un avviso ai lettori del

l'ediliore (G. Molini) ove dice di essersi servito per questa ristampa dell'edizione di Roma, Poggioli 1804; quindi ne segue

l'onera Relizione di commercio. ma sassi elegante e corretta.

 Virgilio le Georgiche, tradotte in ottava rima dal Cav. Lorenzo Mancini, alle quali si aggiunge il libro primo dell' Eneide, tradotto come sopra dal medesimo. Firenze, Tipografia all' insegna di Dante.

Vol. di bell'edizione in 8vo.

# 1828.

73. Forteguerri, Niccolò, sotto il nome di Niccolò Carteromaco. Il Ricciardello, Firenze, Tippor, all'inseg. di Dante, 1838. 12 Vol. in 24mo con una vignetta. – Fa parte della Bibl Ital. port. Contiene un avviso dell'editore ai lettori, sottoseritto Giuseppe Molini, ove dice di essersi servito per questa ristampa di un pregevolissimo manoscritto di propretta del Conte Demetrio.

di Boutourlin. Ne segue poscia la vita di Niccolò Forteguerri, che comprende le pag. I-viii, e le pag. 1-834 contenenti il Poema, l'Indice dei nomi propri e le varie lezioni, citate nel suddetto avviso ai lettori.

Ne furono tirate delle copie in carta inglese. 20

 Manzoni, Alessandro. Il Conte di Carmagnola, tragedia. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 4828, in 48mo.
 Fu stampata in occasione di essere stata rappresentata all'Arena

Goldoni.

 Montagu , Mad. Saggio sugli scritti e sul genio di Shakespeare, tradotto dall'inglese da (Salvator Pietro Janer). Firenze , Tipografia all'insegna di Dante 4828.

Buona edizione in 8vo.

- Di questo libre ne lu fatta un'edizione nel 1837, che fi intieramente distrutta per volere del traduttore, che la ristampò dipio nel 1832 com molte emmedazioni. Esiste presso di me un unico esemplare di questa prima edizione del 1837. – Si compone essa di pag. 1-317, contienenti i un avviso del tradutore; la vita di Mad. Montagu, e una lettera a lei diretta da Lorenzo Pignotti. Quindi le pag. 1-329 contenenti il testo. La seconda edizione non posso dettagliatamente descriveria, non restandone più copie.
- Pieri, Mario, corcirese. Poesie, con un estratto dell'Arte Poetica di Francesco M. Zanotti. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 1828.

Vol 2 in 16mo, elegante edizione.

- T. 1, pag. 4-286 contenenti il suddetto Estratto dell'Arte Poetica dello Zanotti . Poesie Varie , indice ed errata.
- T. II, pag. I-xxvIII contenenti una Prefazione riguardante la di lui traduzione di Properzio; quindi le pag. 4-226 della suddetta traduzione dei quattro libri delle Elegie di Properzio, in terzine.

Ne furono tirate delle copie in carta grave velina.

- La Religieuse d'Arrouca, conte traduit de l'anglais, par le Baron A.... Florence, Imprimérie à l'enséigne de Dante 4828.
   Volumetto di elegante edizione in 46mo di 80 pagine, che non fu messo in commercio.
- Turner Cooke, Carlo. Osservazioni sull'efficacia del seme di senapa bianca nelle malattie. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 1828.

Opuscolo in 8vo piccolo, che fu stampato per conto dell'autore.

### 1829.

- 79. De Aqua, carmen. Florentiae, ex Typographeo ad signum Dautis. 4829.
  - Poemetto latino dell'Auditor Fini. Opuscolo di 20 pag. in 8vo, bell'edizione.
- Atti dell'I. e Reale Accademia della Crusca. Firenze, Tipografia all'insegna di Danto, 4829.
  - Tomo III, in 410. Pag. 1-IV contenenti il Ruolo degli Accademici, e pag. 4-508, contenenti gli Atti suddetti.
  - Delle 38 Memorie ec., contenute nel volume suddetto, ne furono tirate delle copie a parte, con apposita numerazione e frontespizio ad ognuna. Queste memorie, stampate separatamente, alcune portano la. data del 1828, ed altre quella del 1829, enoca nella ouale fu pubblicato l'initero volume.
- Ganganelli, Clemente XIV. Lettere ed altre opere (seconda edizione). Firenze, Tipografia all'Insegna di Dante, 4829.
   Vol. 2 in 24mo, con vignetta.
- Edizione affatto simile alla precedente del 1823 (Vedi N.º 34). 82. Poetae Latini Veteres ad fidem optimarum editionum expressi. Florentiae, typis Josephi Molini ad signum Dantis 1829. 60

Bell'edizione in 8vo, carta velina con colla.

- Quest'accuratissima edizione dei Classici Poeti Latini è precduta da una Prefazione latina di Giuseppe Molini, ove dice di quali edizioni si è servito per questa ristampa, e dà la nota delle edizioni che ha riscontrate per renderne il testo accuratamente corretto. A questa prefazione segue l'Indice del volume.
- Vengono poscia le pag. 4-1548 contenenti le Poesie complete dei seguenti autori, precedute da un ristretto della loro vita, cioè, Catullus Lucretius Virgilius Tibulius Propertius Horatius Ovidius A. Sabinus Manilius Phaedrus Persius Locanus Silius Italicus Satitus Val. Flaccus Juvenalis Sulpicia Martialis Ausonius Claudianus Plautus Terentius Seneca Gratius Faliscus Olimp, Nemesianus T. Calpurnius C. Rutillus Pedo Albinovanus Pl. Avianus Pervigilium Veneris, Questo grosso volume si pub dividere in 2, giacché a pag. 736, dopo Silius Italicus ed avanti Statius, vi è un secondo frontespicio che porta l'indicazione di Pars Scenuda, Quest'edicione litrata con

più di duemila esemplari fu tanto gradita per la sua correzione, bellezza tipografica e comodità, che è quasi esaurita.

Ne fureno tirate 20 copie in carta grande inglese di forma in 4to, che vennero subito esitate.

83. Sigoli, Simone. Viaggio al Monte Sinai nel 4384; testo di lingua finora inedito, pubblicato da L. Fiacchi con due lezioni, che una del Fiacchi suddetto, ed una di Francesco Poggi. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 1829.

Bell'edizione in 8vo.

Pag. I-LXII, contenenti le due suddette Lezioni, e pag. 4-286, contenenti il testo.

Ne furono tirate delle copie in carta grande.

84. The Wept of Wish-Ton-Wish, a tale, by the Author of the Pioneers etc. (Fenimore Cooper). Florence, printed at Dante's head 1829. Vol. 3 in 42mo.

- T. I, pag. 1-xiv, contenenti una Dedica ed una Prefazione dell'autore pag. 4-302, testo.
  - T. II, pag. 4-348.

T. III. pag. 4-332.

Quest'edizione fu eseguita sotto gli occhi dell'autore stesso. Varii anni dopo egli la ristampò a Parigi da Galignani, con molte variazioni, e sotto il titolo THE BORDERERS.

Dell'edizione fiorentina ne furono tirate delle copie in carta inglese. 25

# 1830.

85. Bazzoni, G. B. La bella Celeste degli Spadari, Cronichetta milanese del 4666. - Geltrude, romanzo italiano con note istoriche - Emilia, romanzo storico. - Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 1830,

Volumetto in 48mo di pagine 484, edizione elegante.

86. Bazzoni G. B. Falco della Rupe, o la guerra di Musso, racconto storico. Firenze, Tipografia all' insegna di Dante Vol. 2 48mo, edizione come sopra.

Vol. I. di pag. 486.

Vol. II , di pag. 244.

87. Burton's Edward. Description of the Antiquities and other curiosities of Rome, from personal observation during a visit to Italy in the Years 4848-49, With illustrations from ancient and modern writers. Florence, Molini, 4830-34.

- Vol. 2 in 12mo, bell'edizione carta velina con 8 figure noise a contorni.
- T. I., pag. 1-x, contenenti una Prefazione, e pag. 4-424 di testo.
  T. II., pag. 1-390 contenenti il restante dell'opera.
  88. Cellini. Benyenuto. Vita scritta da lui medesimo, tratta dall'au-
- tografo per cura di Giuseppe Molini, con brevi annotazioni.
  Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4830.

  Volume in 24mo con vignetta. Fa parte della Biblioteca Ita-
  - Volume in 24mo con vignetta. Fa parte della Biblioteca Italiana portatile.
  - Pag. 1-VIII, contenenti un avviso ai lettori, nel quale l'editore rende conto delle cure da lui prese per quest'edizione, e dà la storia del prezioso manoscritto originale, da lui esattamente confrontato per la medesima.
  - Quindi pag. 4-562, contenenti la Vita del Cellini, le annotazioni dello stesso Giuseppe Molini, l'Indice, e tre pagine di emendazioni e correzioni.
  - Quest'accuratissima edizione servi a Thomas Roscoe d'originale, per ristampare la sua traduzione inglese di questa vita, che fu pubblicata da Bobn, Londra 4850, in 46mo, come dice lo stesso Roscoe nella prefazione della medesima.
  - Ne furono tizate delle copie in carta d'Annonay di colore. 44 E in carta velina d'Inghilterra. 20
- Dante. La Divina Commedia, con note di Paolo Costa, da lui per questa edizione nuovamente rivedute ed emendate. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4830.
  - Volume in 24mo, con vignetta. Fa parte della Biblioteca Italiana portatile.
  - Precede il testo, una breve Prefazione dell'editore (G. Molini), nella quale dice di essersi servito per questa ristampa dell'edizione di Milano del Bonfanti dei 1837, alle note della quale il Prof. P. Costa si è gentilmente prestato a fare non poche emendazioni.
  - Pag. 1-842 contenenti il testo della Divina Commedia, con le note del Casta, e quindi un'Appendice dell'Annotatore medesimo alle note delle tre Cantiche. In fine un'errata corrige, e nella penultima pagina l'insegna di Dante con la seguente isorizione: e Pubblicato il di 24 Marzo 1839, giorno della sol elnne inaugurazione del Mausoleo inalzato a Dante nella c Chiesa di Santa Croce di Firenze ».
  - Ne furono tirate delle copie in carta inglese. 27

    Ed in carta testi di lingua, di sesto in 12mo con i margini allargati. 20

- Il Giudizio di Socrate, quadro di M. Salter. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 4830.
  - Opuscolo in 8vo di pagine 40, nelle quali si dà la descrizione dell'argomento di questo quadro, e se ne rilevano i pregi artistici.
- Missirini, Melchiorre. Delle Memorie di Dante in Firenze, e della gratitudine de Fiorentini verso il divino Poeta; Commentario. Firenze. Tipografia all'insegna di Dante 1830.
  - Vol. in 4to, bell'edizione, con un rame rappresentante la medaglia che fu coniata in quell'occasione, inciso a contorni da Paolo Lasinio.
  - Contiene un avviso ai lettori, quindi le pag. 4-66 contenenti: un Avviso ai Toscani di M. Missirini, il Commentario, ed in fine la « Nota dei soggetti che hanno concorso alla spesa per l'erezione del Monumento di Dante, nella chiesa di Santa Croce di Pirenze».
- Picciell, G. B. Saggio di correzioni all'ottimo Commento della Divina Commedia. Pisa, presso Niccolò Capurro 1827-28-29.
   T. 3 in 8vo. Firenze, Tipog, all'insegna di Dante, 1830. 2 ½ Pag. 4-50, contenenti il 'Saggio suddetto, preceduto da un Avviso ai Lettori.
- Pitture a fresco di Andrea del Sarto, esistenti nella Compagnia dello Scalzo in Firenze. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante. 1830.
  - Questa bell' opera è preceduta dalla vita di ândrea del Sarto, scritta da Girogio Vasari, con note e con in irritato d'Andrea, cavato da un quadro originale dello stesso pittore che esisteva nella Galleria Ricci in Fireuze, maestrevolmente inciso da G. Saunders, sul disegno di V. Gozzini. Ne seguono poscia le 14 tarole, rappresentanti i a vita del Precursore S. Giovanni Battista, che formano il soggetto dei suddetti affreschi, incise in rame, a mezza intini, da vari vielunti findori, corredate d'apposita illustrazione. Il testo tutto insienie comprende dieci fogli e mezzo di bled'etizione in folio.
    - Ne furono tirati 60 esemplari con le stampe av. lett. 210
      E dodici esemplari in bella carta inglese, con i rami parimente
      avanti lettere. 348
- I Prigionieri di Pizzighettone, romanzo storico del secolo XVI, dell'autore di Sibilla Odaleta. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 1830.
   ½
  - Tre Volumetti in 48mo di circa pagine 480 ognuno, di elegante edizione.

 Versi per l'erezione del Monumento alla memoria di Dante Alighieri, nella chiesa di Santa. Croce di Firenze. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 4830.

Opuscolo di pagine i ŝ în 46 di hell'edizione, contenente due Sonetti, il primo sottoscritto dall' Avvocalo Francesco Lamporecchi, ed il secondo da G. G. V. Un'Ode saffica e due Sonetti di Cammillo Pucci. Altri due Sonetti di B. Bicoli. Sonetto di M. Missirini. Due Sonetti di E. De-Fabris. Un'Ode di A. G. V., ed in fine un Sonetto di P. C. Vi è poi aggiunto, senza impaginatura un Sonetto di Pietro Fraticelli, proto della Stamperia all'insegna di Danie, scritto a nome dei Tipografi della stamperia medesima, e per la suddetta inaugurazione.

# 1831.

96. Follini, Vincenzio. Lezioni sopra due edizioni del Secolo XV, l'una creduta delle cento novelle antiche, l'altra del Decamerone del Boccaccio: nella quale si dimostra essere ambedue una sola edizione del Decamerone, detta nell'Accademia della Crusca, nell'adunanza del di 41 Maggio 4830. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4834.

Opuscolo in 8vo di pag. 4-28, che contengono la lezione medesiama. In fine vi sono quattro pagine senza numerazione, nelle quali l'istesap Follini riporta una lettera, scrittagli da G. Molini in data de 21 Maggio 1831, ove con prove senza eczione, viene confermata l'opinione emessa dall'Abate Follini nella lezione suddetta.

 Goldsmith, Compendio della Storia Romana, recato in italiano da F. Villardi, e collazionato sull'ultima edizione dell'originale inglese. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 1831.
 Vol. in 16mo, elegante edizione.

 Sacchi, Defendente, i Lambertazzi e i Geremei, o le fazioni di Bologna nel Secolo XIII. Cronaca d'un Trovatore. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4831.

Vol. 2 in 48mo, elegante edizione.

T. I, pag. 470. T. II, pag. 456.

 Sibilla Odaleta, episodio delle guerre d'Italia alla fine del Secolo XV. Romanzo Storico d'un Italiano. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4834-32.
 Yol. 3 in 8mo.  Vicentini, Giovanni. Elementi e modelli di Lettere. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1831.

Opuscolo in 48mo.

- 10t. Beatrice Cenci, a Poem. Florence, Molini 4832.
  - Poemetto inglese, in 8vo, di poche pagine. Eleg. edizione.
- 102. Basone da Gubbio. Fortunatus Sicolus, ossia l'Avventuroso Ciciliano. Romanzo Storico scritto nel 1314, ed ora per la prima volta pubblicato da G. F. Nott, socio dell'Accademia d'Antiquaria di Londra. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1832.
  - Vol. in 8vo di bell'edizione.
  - Pag. Lu contenenti: una dedica di Giorgio Federigo Nott a Giovan Battista Niccolini. Lun perfazione over rende conto del come ha eseguita questa pubblicazione, per la quale si é servito del Manocritto già appartentu al Biscioni, e che ora trovasi nella Libreria Laurenziana. Questa prefazione è seguita da alcuni Surarei de Volgarizamenti di Bosone da Gubbio e di Brunetto Latini dallo Catilinaria di Saliuntio, messi a confronto. Vi sono quindi alcune notizie sulla vita di Busone da Gubbio, del Conte Giammaria Mazzucchelli, ed un altro avviso al culto Lettore, che è come un'errata corrige.
  - Pagina 4-360 contenenti: un avvertimento al Proemio, l'opera divisa in 3 libri, con note ed osservazioni ad ogni libro, e finisce con un altro avviso al lettore, l'elenco delle voci antiquate ec., e l'indice.
  - Di quest'opera ne furono tirate sole copie 250 in carta velina, dell'edizione qui sopra descritta, e copie 25 in carta inglese di sesto in 4to, che costavano 30
  - Quest'edizione, fatta per conto del D. Nott, fu anche da lui diretta, e corrette in gran parte le stampe.
- 103. Cellini, Benvenuto. Vita scritta da lui medesimo, tratta dall'autografo per cura di Giuseppe Molini. Edizione seconda, collazionata di nuovo con l'originale e ricorretta, con bravi annotazioni, ed una seclta di Documenti. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 1833.
  - Vol. 2 in 8vo, bell'edizione, carta velina.
  - T. I, pag. 1-X11 contenenti: un Avviso dell'editore ai lettori, sottoscritto da Giuseppe Molini, nel quale rende conto del nuovo

lavoro fatto per questa seconda edizione (Per la prima, vedi, in questo, il N.º 88). Pag. 4-360, contenenti parte della vita medesima.

II T. II, seguita l'impaginatura del primo, ed in conseguenza, dopo il frontespizio incomincia con la pag. 361 e va fino a pag. 734, contenenti il restante della vita; più un'Appendice di 41 Documenti, che portano questa vita fino all'anno 1571 nel quale mori il Celliul. Finisce questo volume con una lettera del Prof. Melchiorre Missirini a Giuseppe Molini in data de' 27 Aprile 1832, con la quale gli manda la descrizione, riportata dopo la lettera, di una satuetta di brozzo di Benvenuto Gellini, allora ritrovata. In fine segue il sommario cronologico della vita stessa.

Ne furono tirati degli esempl. in carta ingl. grande, in 4to. 48 104. Cicconi, Luigi. L'Italia, Poesie analoghe a diversi Quadri storici, incisi in rame. Firenze, Tipog, all'inseg. di Dante, 4832.

Opuscolo in 8vo di 46 pagine, contenenti: un Avviso ai Lettori, ove spiega lo scopo dell'opera, cd un' Introduzione in versi. Tutto ciò servir doveva di manifesto alle promesse Poesie e rami, che non furono poi attrimenti pubblicate.

105. Goldsmith. Compendio della Storia Greca, tradotta da F. Villardi, e ricorretto sull'ultima edizione dell'originale inglose. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4832.
Vol. in 16ino, elegante edizione, simile alla Storia Romana.

(vedi in questo il N.º 97).

106. Micali, Giuseppe, Storia degli antichi popoli Italiani, Firenze,

Tipografia all'insegna di Dante, 4832. Volumi 3 in 8vo, ed un Atlante di stampe in folio.

T. I, pagine i-xvi contenenti la Prefazione e l'Indice: pagine 4-368 contenenti la Storia.

ne 4-368 contenenti la Storia.

T. II, pag. 4-368 contenenti il seguito della Storia e la Tavola sinottica degli antichi popoli.

T. III, pag. i-viii, contenenti una Prefazione e pagine 4-272, contenenti la spiegazione delle CXX stampe del seguente Atlante, una tavola analitica delle materie ed un'errata corrige.

L'Atlante contiene, il frontespizio, la carta dell' Italia antica di d'Anville e 420 tavole in rame, rappresentanti antichi Monumenti Etruschi ec.

107. Orti, Girolamo. Grassa e Ceresio, fatto storico veronese del Secolo XII. Edizione III, con correzioni dell'Autore. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 2832.

Volumi 2 in 18mo, elegante edizione con due rami.

90

108. Del Pace, Padre Filippo Stanislao. La visione di S. Giuseppe. Elegia. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1832. Opuscolo di otto pagine in 8vo.

### 1833.

- 109. Berti, Filippo. Gli Amanti Sessagenari, commedia in cinque atti. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1833. Pag. 1-88, in 42mo, contenenti un avviso ai Lettori e la commedia medesima.
- 110. Cacciatore, Leonardo, Nuovo Atlante istorico, Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1831-33.

Volumi 3 in 4to oblongo.

- T. I. pag. 4-378 contenenti Il testo, e pag. 4-46 contenenti un indice; e più 34 tavole in rame, e carte geografiche.
- T. II, pag. 4-384 contenenti il testo, e pag. 4-20 contenenti un indice; e più 50 tavole in rame come sopra.
- T. III. pag. 4-482 contenenti il testo, e pag. 4-48 contenenti un indice; e più 60 tavole in rame come sopra.
- Quest'opera fu stampata per conto dell'editore Paolo Fumagalli. 111. Manetti, Alessandro. Descrizione delle macchine per trafori Artesiani, e dei pozzi forati in Toscana dal 1829 al 1833. Fi-

renze, Tipografia all' insegna di Dante, 4833, Vol. in 4to bell'edizione, carta velina, con figure.

112. Manzoni, Alessandro, I Promessi Sposi, Storia Milanese del Secolo XVII, da lui scoperta e rifatta. Edizione diligentemente eseguita su quella dell'autore del 1825. Firenze, Tipografia all' insegna di Dante, 1833.

Due Volumi in 46mo, elegante edizione.

- T. I, pag. 4-500.
- T. II. pag. 504-968.
- Ne furono tirate delle copie in carta inglese.
- 113. Molini, Giuseppe. Codioi manoscritti italiani dell' I. e R. Biblioteca Palatina di Firenze da lui illustrati. Firenze, Tipografia all' Insegna di Dante, 1833.
  - Questo fascicolo, in 8vo, è preceduto da un avviso ai lettori di tre pagine senza numero, ove G. Molini rende conto del modo da lui tenuto nell'illustrare questi Codioi. Ne seguono poi le pagine 1-88, che comprendono la descrizione di 39 Codicl. Questo primo fascicolo non ebbe altra continuazione.
    - Ne furono tirati degli esemplari in carta inglese con margini allargati di sesto in 4to. 5

114. Ortografia italiana in compendio, contenente specialmente le voci che raddoppiano le letiere, compilata da D. O., coll'aggiunta di un Elenco alfabetico di nomi proprii e di alcune regole per scriver correttamente. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1483.

Elegante Volumetto in 24mo di pag. 310.

 Pignotti, Lorenzo. Poesie. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1833.

Seconda edizione in 24mo. Fa parte della Biblioteca Italiana portatile, con un rame al solito.

Questa edizione è del tutto simile alla prima del 1820 (V. N.º 18), meno che in questa sono stati corretti i due errori annunziati nell'errata corrige della prima edizione.

Ne furono tirate delle copie in carta testi di lingua di sesto in 12mo, con i margini allargati. 20

446. Santini, Fabio Ranieri. Tachigrafia ridotta a due sole lezioni. Firenze, Tipografia all' insegna di Dante, 4833. 4 1/a

Opuscolo in 4to piccolo figurato, di 46 pagine, che danno le regole della Tachigrafia (ossia arte di scriver presto, che più comunemente si chiama Stenografia), e 4 tavole di caratteri Tachigrafici.

147. Il Segretario nuovo, o modelli di lettere ec. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante 4833.
4 1/4.
Elegante edizione.

- 148. Novella d'incerto autore del secolo XV, pubblicata per la prima volta da un Codice Palatino. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1834.
  - Bell'edizione in 8vo, pag. 1-v111, contenenti un avviso al Lettore, sottoscritto da Giuseppe Molini, ove descrive il Codice dal quale ha tratta questa novella, e fa la storia della medesima.
  - Pag. 4-48, contenenti la novella medesima. Questa stessa novella fu poi stampata a Lucca nella Tipografia di Giovanni Baccelli 1850, in 8vo, sotto il titolo di - Novella della Pulzella di Francia, dore si raccotta l'origine delle guerre fra i Francesi e gl'Inglesi, di Messer Lacopo di Poggio Braccoloni. -Fu presa da un codice della pubblica Libreria di Lucca, nel quale trovavasi il nome dell'autore, che mancava al Codice Palatino, come è detto da Giusseppe Molini nell'Avvisa di Lettore. La novella perè è deinticamente la stessa, e l'editore

lucchese non aveva certamente veduta quella pubblicata da Giuseppe Molini nel 1834.

Di questa novella ne furono stampate soltanto:

Copie 80 in carta velina comune qui sopra descritta.

- 12 in carta inglese da disegno di forma in 4to. 40

- 6 ln carta velina d'Annonay di varii colori in 4to. 40

 I in bellissime pergamene d'Augusta, adorne di squisite miniature di mano del Sig. Francesco Pieraccini; e quest'unico esemplare si conserva nell'I e R. Libreria Palatina.

 Soave, Francesco. Novelle morali. Firenze, presso Giuseppe Molini, 4834.

Seconda edizione, in 46mo, del tutto simile alla prima stampata nel 4822 (Vedi N.º 30).

420. Vignola gli ordini d'Architettura, per cura di Cosimo Rossi, il quale ha applicato, nelle figure, il sistema della sua teoria dell'ombre. Firenze, Tipog. all'insegna di Dante, 4834. 42 Seconda edizione. in 4to, con trenta rami incisi a bistro.

- 424. Advice to Young mothers on the physical education of Children. Florence Joseph Molini, 4835. 40 Volume in 42mo di pag. 4-XII, contenenti una Prefezione, e
- pag. 4-372 contenenti l'opera. 122. Gamba, Bartolommeo. Delle Novelle Italiane, Bibliografia :
- edizione seconda, con correzioni ed aggiunte. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4835.
  - Bell'edizione con 6 ritratti incisi a contorno.
  - Pag. --xvi, contenenti: un Avviso ai Lettori di Giuseppe Molini; la dedica di B. Gamba a Don Gaetano Melzi, e la nota delle Novelle, che si hanno impresse in pergamena, e degli attuali loro possessori.
- Pag. 4-299, contenenti l'opera divisa in 6 secoli, cioè: secolo XVI, col ritrato di Givorani Boccacio: secolo XVI, col ritrato di Franco Sacchetti; secolo XVI, col ritratto di Angelo Firenzuola; secolo XVII, col ritratto di Lorenzo Magalotti; secolo XVIII, col ritratto di Gaspero Gazzi; secolo XXI, col ritratto di Michele Colombo. Ne segue poi Baccotte di novelle di varii autori e un'Appendico. Dopo la pag. 299, vi è un Indice generale, che comprende 16 pagine senza numerazione. Molte ella gagiunte fatte a questa seconda edizione sono opera di Giuseppe Molta.

123. Manzoni, Alessandro. Sulla morale cattolica, Osservazioni. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 4835. 2 1/a Volumetto in 48mo. .

#### 1836.

- 424. Documenti di Storia Italiana, copiati sugli originali autentici, e per lo più autografi, esistenti in Parigi, da Giuseppe Molini, già Bibliotecario Palatino, con Note (del Marchese Gino Capponi). Firenze, Tipografia all'Insegna di Dante, 4836-37. 24 Volumi 2 in 8vo, bell'edizione carta velina.
  - T. 1, pag. I—EXXIV, contenenti: una Dedica di Giuseppe Molini a S. M. Luigi-Filippo I, Re de Francesi; un Avviso di Giuseppe Molini al Lettore, ove di ragguaglio del come gli vennero alle mani questi Documenti, e del modo e da chi ebbe facilità per terrore le copie. Segue poscia una nota dei Documenti che rimangono da esaminarsi, per chi volesse occuparsene. Pag. 4-34 contenenti un fac-simile dei due primi versi del Documento I, e documento I cal CXIX, con le loro respettive note, e gli « Ordini di Lodovico il Moro intorno al governo dello Stato di Miano. Più l'indice di questo primo
  - T. II, pag. 4-596, contenenti i Documenti CLXIII-CDLVIII con le note, l'Indice di questo volume, l'Indice alfabetico degli scrittori delle lettere contenute nei 2 vol., ed in fine un'errata corrige.
    Ne furono tirate delle copie in carta velina grave.
    36

volume ed un'errata corrige.

- 125. Molini Giuseppe. Notzia dei Manoscritti italiani, o che si riferiscono all'Italia, estratti dalla Libreria dell'Arsenale di Parigi, da lui compilata. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1836.
  Primpinia con un Arvino al Lattere di Giusenpa Molini a perimpinia.
  - Principia con un Avviso al Lettore di Giuseppe Molini, e ne segue quindi la suddetta notizia, che comprende le pag. 4-25. Quest'opuscolo è tratto dai suddetti Documenti di Storia Italiana, dei quali fa parte.
- 136. Testamento di Lodovico il Moro, ossia ordini intorno al geverono dello Stato di Milano dopo la di lui morte, nel caso della minorità del figlio, secondo l'originale inedito esistente nella Libercia Reale di Parigi ( trascritto e pubblicato da G. Molini). Firenze, Tipog. all'insegna di Dante, 1836. 1 (4), Opusolo in 8ve, pag. 4-13 contenenti un Avviso dell'editore.
  - e il Testamento suddetto. Anche quest'opuscolo fa parte dei Documenti Italiani come il precedente.

#### 4837.

- 127. Day's history of Little Jack. Nel suo originale inglese, segulto dall'operetta medesima, con la traduzione Italiana parola per parola, con alcune osservazioni grammaticali per uso della gioventti (taliana, di Filippo Orkney Skene. Firenze, Molini, 1837.
  - Opuscolo in 48mo, pag. 4-444 contenenti una prefazione ove s'insegna il modo di servirsi di questo libretto. La Storia di Little Jack in inglese, e la sopraccennata traduzione italiana.

- Kavalcanti, Giovanni. Istorie Fiorentine, con illustrazioni. Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1838–39.
   Volumi 2 in 8vo.
  - T. I, pag. I—XXV. Dedica di F. P. ( Filippo Polidori, editore ed illustratore di quest' opera) al Sig. G. C. ( Marchese Gino Capponi), che serve di prefazione, ed ove dh notiria di Giovani Cavalcanti ed del Manoscritto di questa storia, e le note a questa dedica. Pag. 1-630, contenenti parte dell'opera con le note, ed un'errata corrigio in fine.
  - T. II. pag. 1-vui confenenti un avviso al Lettori del tomo primo: e pag. 1-521, che comprendouo il restante dell'Oppera suddetta con le note. Una seconda Storia dello stesso G. Cavalcanti (dal 1411 al 1417) con note. Ne seguono poscia N.º XLV Documenti Storici un Appendico di schairmenti del aggiunte alle due storie ed alle note; un indice generale dei due volumi, ed un'errala corriec.
- 129. Tartini, Ferdinando. Memorie sul buonificamento delle Maremme Toscane. Firenze, Giuseppe Molini; 4838. 45 Un Volume in 8vo in bel carattere nuovo ed in carta velina.con
  - Un Volume in 8vo in hel carattere nuovo ed ln carta velina, con un Atlante in folio.
  - Il Volame in 8vo contiene il frontespitio, un Avviso ai Lettori e l'indice, che comprendono dodici pagine senza numerazione. Pri ne vengono le pag. 1-486 contenenti l'opera, ed un'Appendice. Notizie sullo stato delle Maremme nei tempi prossimi al boonifeamento, discorso del Conte Vittorio Fossombroni, ed un Parere del professore Pietro Paoli sul soggetto medesimo, e la riduzione a monete e misure francesi delle monete e misure torance, citato nell'opera.

- L'Atlante contiene: frontespizio e indice delle Tavole, sei Prospetti diversi, una bellissima Carta Geografica della Maremma e 26 Tavole, parte in rame e parte in litografia per corredo dell'opera medesima.
- Ne fu fatta contemporaneamente una bella edizione in folio, cioè della grandezza del suddetto Atlante, impressa in bei caratteri bodoniani a due colonne con le stesse figure. 90 Contiene: il frontespizio, l'avviso ai lettori, e l'indice in otto pa
  - contiene. Il romespizio, ravviso ai retuori, el inate en toto per gine senza numerazione; quindi le pag. 4-158 contenenti tutta l'opera e l'Appendice, come l'edizione in 8vo; in fine i prospetti, la Carta Geografica e le Tavole, come l'Atlante qui sopra descritto.
  - Di quest'edizione in folio ne furono stampate delle copie in carta inglese. 480
  - La stampa di quest'opera non fu diretta da Giuseppe Molini, perchè eseguita nel tempo che egli trovavasi a Parigi; fu per tale ragione diretta dall'estensore del presente catalogo, sotto l'ispezione del henemerito Autore dell'opera.

- 130. Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV e XVI, pubblicato ed illustrato, con Documenti, pure inediti, dal Dottor Giovanni Gaye, con fac-simile. Firenze 1839-40. 54 Volumi 3 in 8vo. bell'edizione carta velina.
  - T. I. (1326-1500) Dedica dell'Autore a S. A. R. il Principe Cristiano Federigo di Danitaarca, ed una Prefazione di 4 pagine. Ne seguono le pag. 4-596 contenenti l'opera e l'indice del presente volume, ed un'errata corrige; quindi sei tavole litografiche, contenenti 45 fac-simile.
  - T. II, (1500–1557) pag. 1–xII, ove trovasi una Prefazione. Pagine 1–528 contenenti l'opera e l'indice di questo secondo volume; quindi 4 pagine, senza numero, di aggiunte e correzioni al primo ed al secondo volume. Anche qui vi sono sei tavole come sopra, con 31 fao-simile.
  - T. III, (1504-1672) pag. t-xii contenenti un Avviso al Lettore, firmato Alfraton Rignort, cost dice che l'editore di questa interessante opera Dottor Giovanni Gaye mori immaturamente nell'Agosto 4840, cioè allorché era in torchio, da lui rivisto, il foglio 36 di questo terzo volume. Il restante del medesimo di diligentemente rivoduto da Giuseppe Molini. In quest'avviso

il Sig. A. Reumont dà una succinta, ma succosa biografia del Gaye. – Pag. 4-624, contenenti: l'opera, un'Appendice e l'indice di questo terzo volume. L'indice alfabetico generale dell'opera ed un'errata corrige. Vi è di più una tavola come sopra in litografia, con 8 fac-simile; cosicchè l'opera è corredata in tutto da 84 fac-simile.

Ne furono tirate delle copie in carta distinta grave.

410

#### 1840.

434. Pinnock, primo Catechismo per i fanciulli, contenente le cose che sono necessarie a sapersi nella prima età. Traduzione dall'inglese. Firenze; Molini, 4840.
Opuscolo in 48mo.

#### 1841.

432. Alighieri, Dante. Le Egloghe latine, i trattati del Volgar eloquio e della Monarchia e le Epistole, con dissertazioni e note a tutte le Opere minori. Firenze, Tip. Fraticelli 4841. 48 Volume in 8vo stampato a spese di Giuseppe Molini.

Questo volume è destinato a compire le opere di Dante, stampate da Leonardo Ciardetti, Firenze 1830, in 5 70 Lin 8 vo, e per questa ragione esso pota l'indicazione di T. VI. – Può anche servire di complemento all'edizione di Dante stampata a Padova, Stamperia della Minerya in 5 volumi in 8vo.

Pag. 1-VIII, Avviso dell'editore ai Lettori ove dicesi che questo volume fu compilato da Pietro Fraticelli, e si descrivono i lavori dal medesimo fattivi.

Pag. 1-856 contenenti le Opere mentovate nel titolo sopra menzionato.

- Archivio Storico Italiano Appendice N.º 9. Firenze, Vieusseux coi tipi della Galileiana 4844.
  - In questo fascicolo, in 8vo, vi si trovano quaranta Documenti riguardanti la Storia d'Italia dal 4522 al 1530 copiati a Parigi da Giuseppe Molini e qui pubblicati, con prefazione e note del

Marchese Gino Capponi. Questi XI. Documenti fanno seguito ai CDLVIII pubblicati da G. Molini nel 4836. Vedi N.º 424.

#### 1845.

- Archivio Storico Italiano T. VI, Parte II, dispensa 1. Firenze, Vieusseux coi tipi della Galileiana, 1845.
  - In questa dispensa, in 8vo, vi è Bernardi Marangonis vetus Chronicon Pisanum ex Ms. Codice Bibliothecae Armamentarii Parisiensis, Comprende questa Cronaca le pag. 4-72 del volume medesimo, che sono precedute da una Prefazione del Professore Francesco Bonaini, che comprende le pag. IX-XXIV. A pag. x di questa prefazione si dice, che questa Cronaca fu trascritta da Giuseppe Molini da un Codice della Libreria dell'Arsenale di Parigi, e ne fece una copia fac-simile con tutte le abbreviature e nessi, che per maggiormente assicurarsene tenne a confronto col Professore Francesco Orioli, che allora trovavasi a Parigi. Questa copia fac-simile trovasi nella Libreria dell'Università di Pisa per dono cortese dello stesso Molini. come dice il Professore Bonaini nella nota i a pag, xvn del suddetto volume, dopo la Prefazione. Ne fece poi altra copia, sciogliendo le abbreviature ed i nessi, e questa servi per la stampa sopra menzionata.
  - In una nota di mano di mio padre trovo detto che nello stampare questa Cronaca furono trascurate le prime dieci pagine del Ms., ed incominciato a stamparla dalle parole Ab Adam suque ad Nos. Non trovo però indicata alcuna ragione di quest'omissione, che ognuno può riscontrare con la detta copia fac-e-imile, depositata nella Libreria di Pisa.

- 135. Progetto di riordinamento per le pubbliche librerie di Firenze, presentato alla Commissione per il riordinamento suddetto da Giuseppe Molini, membro della medesima, il di 10 Novembre (846, con nuove aggiunte e correzioni fino al 31 Marzo 1818, Firenze, Tipografia di Giovannia Benelli (848).
  - Opuscolo in 8vo, contenente una Protesta ed un Avyiso al Lettore che occupano le pag. 1-v1, quindi il Progetto e le Annotazioni che occupano le pag. 1-32.

## INDICE ALFABETICO

DEGLI

## AUTORI E DELLE OPERE ANONIME

CONTRNU

## NEL PRECEDENTE CATALOGO

NB. L'Opera si trova al numero segnato dopo il titolo.

Advice to Young mothers 121. Alfieri Vittorio 2. 20. 23. Aqua (De) Carmen 79. Archivio Storico 433.434. Ariosto Lodovico 21, 24, 32, 37, Atti dell'Accademia della Crusca 80. Bandinelli Michele 4. Bazzoni G.B. 85,86, Beatrice Cenci, a poem. 404. Berni Francesco 66. Berti Filippo 409. Betti Antonio L. Boccaccio Giovanni 45, 67, Borghi Giuseppe 46. Botta Carlo 47,58. Burton Edward 87. Busone da Gubblo 402. Cacciatore Leonardo 440 Cacialli Giuseppe 33. Carteggio d'Artisti 430. Casti Gio. Battista 25. Catalogo L. 59. Cavalcanti Giovanni 428. Cellini Benvenuto 88,403 Cicconi Luigi 404. Cockerell C.R.7. Cooper Fenimore 84.

Dante Alighieri 89.432. Day 427. Descrizione ec. 40, 26, Documenti di Storia Italiana 424. Eusebius etc. 48. Explicatio Literarum 27. Falconi Gio. Battista 49. Ferri Cristoforo 38. Foliini Vincenzio 96 Forteguerri Niccolò 73. Galleria di Firenze 6. Gamba Bartolommeo 422. Ganganelli , Clemente XIV. 3L 81. Giudizio di Socrate ec. 90. Goldsmith Oliviero 97, 105, Grossi Tommaso 50. Index Alphabeticus etc. 35. Latini Brunetto 39. Lucchesini Girolamo 9. Lucrezio Caro 45. Manetti Alessandro 36, 441. Manzoni Alessandro 51,68,74,412, 123. Medici (De) Lorenzo 52

Metastasio Pietro 60. Metropolitana Fiorentina 46. Micali Giuseppe 406. Missirini Meichior 94. Mojini Giuseppe 4.5, 443, 425, 435, Montagu Lady 75. Moore Edward 47. Moto Proprio 40. Nicholson Guglielmo 3. Novelia ec. 69. 418. Nozze (per) 22. 54. Omero 41. 42. Orti Girolamo 407. Ortografia da Saccoccia 114. Pace (Dei) P. Stanislao 408. Paradisi Giovanni 70. Pepe Guglieimo 61. Pepoli Carlo 53.62. Petrarca Francesco 28. Piccioli G. B. 92 Pieri Mario 76. Pignotti Lorenzo 48, 445. Pinnock 131. Pitture ec. 29.93. Poetae Latini 82. Prigionieri di Pizzighettone 94. Raccoglitore, Giornale 41. Raccolta di Fiori ec. 55. Religieuse (las 77.

Rosso (Del) Giuseppe 49. Sacchi Defendente 98. Sandrucci Agostino 4. Sentini Fabio 446. Segretario (ii) 417. Serie Aidina 4. Sgricci Tommaso 56.57. Sibilia Odaleta 99. Sigoli Simone 83. Soave Francesco 30, 419. Spettatore Poetico 63. Tartini Ferdinando 129. Tasso Torquato 8, 43, 44, 45. Testamento di Lodov. ii Moro 126. Thomson Giacomo 64. Trova Carlo 65. Turner Cooke 78. Turpini 31. Vasari Giorgio 42. Verri Alessandro 74. Versi a Dante 95. Viaggio Pittorico alla Valiombrosa 13. Vicentini Giovanni 400. Vignoia 420.

4000 036

Virgilio 72.

## SCELTA DI LETTERE

# A GIUSEPPE MOLINI

VARI DISTINTI PERSONAGGI



#### AVVISO

.

Al Catalogo delle opere stampate per cura di mio Padre ho creduto di far seguire alcune lettere indirizzategli da varie distinte persone. Fra le molte che ho ritrovate nei suoi cartolari ho scelte queste, come più proprie a dimostrare la stima in che generalmente era tenuto, e con quanta amicizia era trattato da persone per ogni riguardo rispettabilissime. Da diverse di esse lettere si può rilevare le pene che egli si dava onde assicurarsi della lezione, che intendeva di adottare nella ristampa dei nostri Classici; ed infatti le sue edizioni sono generalmente stimate pregevolissime da questo lato. Avrei potuto pubblicarne molte di più; ma per non ingrossare di troppo il volume ne ho preferite alcune, i di cui scrittori riposano nel sepolero, per non offendere le suscettibilità di alcuno. Spero che riusciranno gradite; tantopiù che, per quante ricerche abbia fatte, non le ho trovate pubblicate in veruno degli Epistolari, che di alcuni di questi scrittori sono venuti finora in luce, ed in conseguenza le credo inedite.

LUIGI MOLINI.



## SCELTA DI LETTERE

DIRETTE

## A GIUSEPPE MOLINI

VARI DISTINCT DEPOSITA

-0

## N.\* 4. PINDEMONTE CAVALIERE IPPOLITO.

Soprascritta - All'Illust. Sig. il Sig. Giuseppe Molini, Firenze.

Sig. Giuseppe Stimatissimo

Venezia, 49 Aprile 4802.

detto giornale, come i libri da me a lei commessi, o che son per commetterle, ella li mandassa a quel Sig. Giuseppe de Bona, cui manda il Magazzino enciclopedico, ma indicando nella lettera che sono per me, onde io possa da lui riceveri quando son fuor di Venezia. Pregola anorora di farmi venir subito da Parigi il poema dell'Ab. Casti, che ha per titolo Gli animali parlanti, e tutte le nuove opere che si pubblicheranno dell'Ab. Dellico, cominciando dal poema intitolato: Le malheur et la pitti; che in crede già pubblicate. E senza più sono con la solita stima

## Sua Aff. Servitore IL CAVALIER PINDEMONTE.

PS. Sento essere uscita una traduzione francese delle Tragedie del Cav. Alfieri: la prego procurarmela immediatamente. Il traduttore è il sig. Petitot.

# N.º 2. VISCONTI ENNIO QUIRINO.

Soprascritta . . . Stimatissimo Signore.

Parigi, 13 Luglio 1816.

Ho ricevuta dalla sua cugina, Madamigella Molini, una sua gentilissima lettera, dalla quale imparo con piacere ch'ella desidera ristampare il Museo Pio Clementino.

Non posso non esser contento di questa sua intenzione: ma vorrei che l'opera avesse quella maggior perizione che potrei darle ora. Poco avrei da mutare nel tomo VII pubblicato nel 1808; ma il primo volume che ha la data del 4782, e il secondo che ha quella del 1786, offrono molti luoghi al ritocco. lo ho date delle correzioni pe'primi tre volumi alla fine di classeun volume ho indicato delle

emendazioni; ma ciò non ostante oltre il riportare queste correzioni, indicate ciascuna al luogo suo, quante altre picciole correzioni dovrebbero farsi quà e là! quante inutilità non vi sarebbero a resecare e migliori cose a rimpiazzare quà e la nel corso dell'opera I lo non dublo che un testo così migliorato non condurrebbe moltissimo allo spaccio come alla prefesione olla ristama. Siccome lavorerei per la mia reputazione, non desidererei altro compenso che qualche esemplare della edizione, nè vorrei essere soggetto a spese di posta.

Se ella è d'accordo colla mia intenzione che le ho spiegata, no mi accingerò subtio al lavoro, e le spedirò le corresioni per le prime dodici tavole: avvertendola insieme di qualche disegno da rifarsi, che saranno pochi. La maggior parte può cella farii copiare dalla stampa, e specialmente dall'opera del Museo Napoleone, incisa al trutto a Parigi dal sig. Tommaso Piroli, il qual tratto è giusto ed elegante.

La ringrazio intanto dell'attenzione; e pregandola di ringraziare ancora il Sig. Zannoni del bel regalo che mi fa, e sul quale gli spedirò qualche annotazione, passo a dirmi colla più distinta considerazione

Suo Devotiss. Servitore
E. Q. VISCONTI
Dell'Istit, Reale di Francia.

## N.° 3. MANZI GUGLIELMO.

Soprascritta - Al Sig. Giuseppe Molini , Firenze.

A. C.

Roma, 13 Gennaio 1817.

Vi recherà la presente mio fratello Vincenzio, il quale, conoscendo la vostra bontà e gentilezza, caldamente raccomando alla vostra amicizia, in cosa che possa occorrergii. Egli farà costà breve dimora, perchè accompagna una comune sorella, che va a raggiungere il marito, comandante di Bologna. Quanto agli acquisti per questa libreria i li Principe vuol fare un fondo, ma siccome abbonda di antiche editioni, non si acquistano che libri moderni, de'quali è affatto mancante. Quant'all'edizione del S. Gio. Crisostomo di quest'anno 1616 non la conosco, m'esisto però in libreria una egualmente magnifica del 32 nella stamperia reale, che è per avventura una ristampa della precedente. Farò inchiesta altrove se mai v'esistese».

Quanto a'codici, quando usciranno, non vi pensate che io ve ne spedirò a mano a mano si stampano, ma io credo vi avremo pur tempo; finora dopo il motuproprio non vi è stata altra aggiunta.

È impossibile avere un tomo VII del Museo Clementino, perchè dei vecchi, ovvero usati, non se ne trovano e tutti gli esemplari sono in mano dell'..... Torlonia, il quale ne ha formato una privativa, e lo vende un eccesso; tuttavia ho passato parola per non mancare di diligenza.

Se mai alla partenza di mio fratello non aveste avuto l'approvazione del Cappellano, mi obblighereste infinitamente, se lo consegnaste al suddetto, che me lo recherà, mentre non dispero di ottener qui la licenza.

Per la posta vi lo mandato una mia risposta ai Giornalisti di Milano, che mi hanno attaccato con insolenza, ed io rispondo del pari. Mio fratello ve ne porterà 10. Ve ne manderei più, ma non ne ho stampate che 300, delle quali non me ne rimangono che una ventina.

Vi mando pure un libro di mostra, finito di stampare in questi giorni da altro mio fratello, intitolato Il Conquisto del Messico. È scritto con purezza e semplicità, e non dubito che debba incontrare, essendo anche l'edizione riuscita pulita. Se ne volete un numero, potrò combinarsi al 28 per cento di ribasso in denajo, ovvero cambiando a pari con libri di vostro fondo. Nelle fodere vi è segnato il prezzo. Non sono state tirate di questo libro, che copie 300; 150 per carto.

di questo libro, che copie 300; 450 per carta.

Non mi rimane altro a dire, se non che salutarvi caramente, sempre apparecchiato ad ogni vostro comandamento

Amico affez. e Servo vero GUGLIELMO MANZI.

\* Parla della Libreria Barberini, della quale era Bibliotecario.



N.º 4.

AKERBLAD G. D.

Soprascritta - M. Joseph Molini libraire à Florence.

Sig. Molini Pregiatissimo.

Roma, 25 Gennaio 1817.

Le spedisco insieme con questo foglio un opuscolo mio, non ancor pubblicato, pregandola di riceverlo come una memoria d'un antico amico. L'edizione di questa cosetta essendo di pochissime copie, non è la mia intenzione di mandarne quà e là ai letterati italiani, come altra volta ho fatto, sapendo bene che il più sovente poco sen curano essi di tal cortesia, alla quale bene spesso non sogliono rispondere con due righe. Così, comunque siasi la mia lettera sulla fenicia iscrizione, o buona, o cattiva, almeno sarà rara. Se alcuno poi desiderasse di acquistarla, ciò che non credo, e pochissimo men curo, ella me lo farà sapere, e le saranno inviate le desiderate copie al prezzo di paoli quattro in carta ordinaria, e cinque in velina. Non avendo più corrispondenza con Milano, non so se vi sieno o no dilettanti di letteratura orientale, e lascio a lei di decidere se vaglia la pena di mandarvi qualche copia di questa bagattella.

Gradisca, Sig. Molini gentilissimo, gli attestati della distinta stima con cui mi professo

> Suo Dev. Obbl. Servitore AKERBLAD.

#### N.º 5. TRIVULZIO MARC. GIAN GIACOMO.

Soprascritta - Al Sig. Giuseppe Molini libraio, Firenze.

Pregiatissimo Sig. Molini.

Milano, 12 Febbraio 1817.

Sempre cara mi è la sua memoria, mio caro sig. Molini, e non v'è pericolo che venga meno in me, benchè varie circostanze abbiano accidentalmente rallentata la nostra corrispondenza. Circa al Monte Santo, non l'ho ancora renduto allo Stella, perchè desidero prima avere una sua risposta a questa mia. L'esemplare è bellissimo; ma non parlando della prima stampa, che è macchiata, la terza è stata talmente lavata, ritocca e guasta, che appena vi si scorge in alcuni luoghi l'impressione. Ella vede perciò che non può meritare il libro quel prezzo d'affezione che si potrebbe pretendere se fosse intatto. Tuttavia, vedendo che dalla sua domanda alla mia offerta passa poco divario. crederei di dividere la differenza per la metà, e per fare il numero tondo, portare il prezzo a zecchini 40, ossia paoli 800. Credo ch'ella potrà contentarsi, ed io lo faccio volentieri, per mostrarle che desidero far degli affari con lei. Attenderò la sua risposta per ritenere il libro o consegnarlo allo Stella.

Le sarei grato se volesse mandarmi un estratto del catalogo della libreria da lei nuovamente aoquistata, e ciò prima che si distrugga colla vendita degli articoli più rari. Del Ricordano ho un esemplare turchino e mi basta. Circa alle copie della vita del Filelfo, bramerci ch'ella le rilevasse tutte, apponendovi quel prezzo che crederà d'equità, e compensandomi in libri.

La prego credermi sempre di cuore

TRIVULZIO.

## N.º 6. CIAMPI PROF. SEBASTIANO.

Soprascritta - Al Sig. Giuseppe Molini, Firenze.

A. C.

Varsavia, 48 Novembre 4848.

Da vostra lettera de' 47 Novembre (cioè Ottobre, sebbene abbiate scritto Novembre) rilevo la spedizione della cassa marcata S. C. N. '477, del valore di lire 549 fiorentine, secondo il conto che mi unite

Qui è incominciato il freddo, ma io me ne rido. Buone stufe in casa e brave pelliccie fuori, lo fanno sentir meno che in Italia. Infatti a tutte l'ore tutto il mondo è fuori , più che non n'è al sole Lungarno costà. Nel mio elegante quartiere sulla Vistola (ne pago cento zecchini) con cristalli doppi alle finestre, godo un bellissimo colpo d'occhio a tutte l'ore, senza accorgermi che, invece dell'Arno, vedo la Vistola, altro che pel ghiaccio, che già incomincia, e che presenterà presto su la Vistola carri e gente, quanta il vostro corso per S. Giovanni. Crediatemi, che qui si sta meglio l'inverno che l'estate, e tutti desiderano questa stagione, e si lamentano quando non gela. Sul principio mi pareva strano, ma ora comincio anch'io a pensaria così, Tutto dipende dall'abitudine, e dall'arte, e dai mezzi di ben premunirsi. Or'abbiamo 40 gradi di freddo, ed appena lo calcolo per 5 gradi; prima d'arrivare a 25 ed a 27, c'è ancor da fare; ed allora, in casa, non fa paura, e si suda più che d'estate; fuori, si va più coperti e via. Intanto con questo freddo conto di bei zecchini, vivo più alla grande di più d'uno de'vostri ricchi signori, mi guardo nello specchio pieno di crocine, crocette e crocioni, ho due servitori in anticamera, e appena uscito di casa da pertutto ho scappellate, riverenze e inchini. Quando stava al caldo, povero professore abatino, bisognava che Gennino Molini qualche volta mi prestasse uno zecchinetto. E viva il mio coraggio; e, per fare la giustizia, e viva i B....f...i che mi diedere la spinta. Quando mi scrivete ditemi

se mai siete entrato in discorso col F...... e se mai avete penetrato cosa abbian detto certi che stanno negli aurei tetti, quando han saputo che non m'è andata come speravano. Addio.

> Vostro Aff. Amico SEBASTIANO CIAMPI.

PS. Per un'occasione vi manderò la mia Orazione inaugurale, e le mie Feriae Varsavienses. Troverete il mio nome nella sopraccarta. È questo il segno della mia franchigia, fino a che non avrò fatto un sigillo per regola degli Ufizi di Posta.

## N.º 7. PANANTI DOTT. FILIPPO.

Soprascritta - Monsieur Joseph Motini libraire, à Fiorence.

Carissimo Amico.

Baden, 16 Luglio 1819.

ll vostro cugino mi comunicò le vostre nuove e un vostro grazioso biglietto. Vi rispondo dai Bagni di Baden, ove mi trovo dopo una mia bella corsa per il Belgio, e per i paesi incantati del Reno. Ho veduto Aix-la-Chapelle, Colonia, Coblenza, Manheim, Heidelberg, Carlsruhe ec., ma nulla uguaglia la beltà romanzesca di queste acque di Baden. Ieri ho veduto i circondari, stamane sono stato a visitare i bagni romani, e le sotterranee carceri del terribile tribunale segreto. Nulla di più orrido di quelle oscure e strette prigioni, di quelle porte di pietra che si chiudean per sempre sul prigioniero, di quella sala del giudizio, ove al lume di funebri torce i cavalieri Templari proferivano le sentenze di morte, e di quel trabocchetto ove l'infelice precipitava, ricevuto il doloroso bacio della donzella. Domani passo a Strasburgo e a Basilea e sono nella Svizzera, dove voglio vedere i sublimi orrori e le montagne di ghiaccio, e nel Settembre spero di essere a Firenze e abbracciarvi.

Ilo udito anco da altri parlare del vostro giornale, che mi dicono pieno di siprito. Ma al tempo della min partenza i numeri non erano arrivati a Londra. Io potrò fare ben poco di buono, ma si può discorrere. Il Soggiatore come è andato? Conosco bene il cavaliere L... che lo protegge; me ne avea parlato a Firenze e poi a Parigi. La malattia di Collini lo avrà forse ritenuto in fasce.

Se vi occorresse qualcosa a Ginevra, Milano o in altre città, del vostro commercio, comandatemi.

Intanto credetemi pieno di affetto e stima

Aff. Obb. Amico FILIPPO PANANTI.

N.º 8. FOSCOLO UGO.

Sig. Molini Carissimo.

Soprascinia . . . . . . . . . . . . .

Londra, 2 Febbraio 1820.

Alla traduzione \* poche novita rilevanti farei, benst molte varianti di vocaboli e frasi, e alcuni cangiamenti qui e là nelle note. E perchè non ne ho copia, ne chiederò una al signor Molini di Londra, a cui la ridarò corretta ne margini, e ve la faccia arrivare. La Notisia intorna o Didimo, come è ristampata in calce alla Profezia Latina, è accresciuta. Non ne ho copie, perchè ne feci tirare appena 104; ma ne troverete una nella Marucelliana, ed una n'ha la signora Quirina Magiotti, e potrete ricavare copia d'essa Notizia corretta; ma allora avvertite che a pag. 63 riga 3 le due parole E'dicevo, che per

Intende pariare di una seconda edizione che gli proponeva di fare mio padre, della di lui traduzione del Viaggio Sentimentale di Sterne.

isbaglio furono poste in corsivo, hanno da stare in rotondo. Se i vostri magistrati non contradicessero, a me non rincrescerebbe che voi ristampaste dopo la vita di Didimo anche la sua Profezia Latina; a patti nondimeno, che non dobbiate, non che ristampare, ma nè pur cavar copia in modo veruno della Clavis, e che dobbiate premettere la lettera latina tale quale sta nell'edizione sotto la falsa data di Pisa: e all'occasione vi spedirei una dozzina di varianti per essa lettera; se non che temo che i vostri revisori non porranno mai l'imprimatur al mio povero Profeta Minimo; e sarà prudenza a contentarsi di una seconda edizione del Viaggio, con l'appendice della Notizia migliorata, siccome è, dietro la Profezia. Odo dire che non solo la Profezia di Didimo, ma anche il Viaggio di Leone furono scritti nell'Indice a Roma; è egli vero? Se avete alle mani, e potete farmi capitare una copia dell'edizione piratica Piemontese, io l'esaminerò, e potrei forse trovarvi grossi sbagli e inesattezze; e manderei una prefazioncella contro a'pirati da stamparsi in nome del libraio. Per le cure mie, della vostra nuova edizione non vi rincrescerà, spero, di far tirare in bella carta 24 esemplari, dodici dei quali distribuirete in Italia, secondo la lista che vi spedirei, e le altre me le mandereste in Londra. Or Addio.

> Vostro Ugo Foscolo.

## N.º 9. ZANNONI AB. GIO. BATTISTA.

Soprascritta - All'Ornatissimo Sig. Giuseppe Molini , Firenze.

Carissimo Amico.

Di Casa, 28 Febbraio 1820.

Voi mi fate noto il desiderio che avete di dedicare a me la corretta ed elegante edizione del Decamerone del Boccaccio che presto verrà a luce dalla vostra Tipografia. lo sono indegno di questo onore: pure perchè dite di far cio inciamente per quell'amicitai che da tanto tempo insieme ci lega, non so rinunziarvi. Attenetevi però a questo titolo solo, e non andate in cerca di meriti che non ho, che la vostra cortesia e gentilezza vi farebbe per avventura in me ritrovare, ma che il pubblico non crederebbe.

Sono costantemente

Vostro Servo e Aff. Amico G. B. Zannoni.

N.º 40. SPENCER LORD.

Soprascritta - Allo Stimatiss, Sig. Giuseppe Motini libraio, Firenze.

Monsieur.

Naples, ce 7 Mars 1820.

Je viens de recevoir votre lettre du 29 Février, et je vous rends graces de l'offre que vous m'y faitse des deux livres dont elle parle; quant à l'Esope et le Phalaris de 1498 je les possède déjà, et pour le Stephanus Byzantino 1598, avec notes par les savans commentateurs Holstenius et Salmasius, ne faisant pas recueil de MS. il ne me conviendrait nullement de l'acquerir.

Comme vous ne me parlez plus du Quintus Calabre ap. Aldum sur vélin, je dois supposer que Mons. Melzi l'aura pris. Je suis Monsieur

> Votre très humble et obéissant serviteur SPENCER.

## N.º 11: ZURLA D. PLACIDO.

Soprascritta - Al Pregiatiss, Sig. il Sig. Giuseppe Molini, Firenze,

Pregiatissimo Signore.

Venezia, 24 Agosto 1820.

Appunto in questi giorni in cui ricevo la sua del 49 corrente io calcolava di venire a Firenze, e tra le altre cose mi era proposto di trattare con lei sulla mia opera. Giacchè però alcuni riflessi mi trattengono dall'eseguire il mio viaggio, approfitto della via di lettera. Volentieri adunque io concorro alle di lei ricerche, e di più le offro, come divisato avea di fare a voce , la vendita della edizione stessa a patti i più amichevoli e di suo comodo: in una parola si tratta di darle un capitale di circa 10,000 franchi, calcolando la vendita a 20 franchi alla copia, com'è fissata, per 2 volumi in 4to con 4 tavole geografiche, essendo circa 500 le copie. Inoltre furono tirate circa 300 copie a parte del primo volume, contenente il solo Viaggio di Marco Polo, per chi volesse questo solo, giacchè nel secondo volume vi sono parecchi altri viaggi de'Veneziani. insieme ad una appendice sulle più distinte mappe idrogeografiche . sì pubbliche che private dei Veneziani. Anzi di questo ultimo trattato, cui appartengono tre delle suindicate 4 tavole annesse all'opera tutta, tengo 200 copie da vendersi a parte, come cosa separata, al prezzo di 4 franchi. Quindi il prezzo totale ascenderebbe a vendita minuta reale:

 Per copie 500 di tutta l'opera
 franchi
 10,000

 Per copie 300 del solo Marco Polo
 »
 3,000

 Per copie 300 delle Mappe
 »
 800

franchi 13,800

Or eccole i patti che propongo. Io le dò tutto questo senza legatura o senza tiratura dei rami, cedendole, se crede, i rami

stessi, che costano circa 600 franchi (uno dei quali è un Mappamondo moderno in folio, che può servire anche per vendersi a parte ad uso di scuola) col ribasso della metà, e questa da verificarsi parte In libri da lei posseduti, e parte in soldo, con quella proporzione che crederò, lasciandola enche di fissare il tempo e il modo del contamento. Parmi non poter dire di più, per comprovarle la mia brama di preferire lei a qualunque altro, attesa l'antica stima ed affezione che a lei mi lega: tuttavia se avesse da modificare o proporre alcuna cosa, mi rimetto alla di lei onestà, bastandomi essurire la vendita totale, ed essauriral precisamente con lei. A voce potrei fare alcune soservazioni sul mio lavoro, massime sulla futura utilità delle 300 copie del solo Marco Polo, del che in altro momento, onde meglio persuaderla ad accettare la mia proposizione.

Mi faccia tenere i suoi cataloghi; attendo suo riscontro e mi ripeto

Suo Aff. Servitore
D. PLACIDO ZURLA.

## N.º 42. CIAMPI PROF. SEBASTIANO.

Soprascritta - Al Sig. Giuseppe Molini , Firenze.

Sig. ed Amico Stimatissimo.

Varsavia, 9 Settembre 1820.

La mia testa si regola secondo il vento, che la riscalda o la ordiredida, solfiando di costa. L'ultima vostra lettera è più ragionevole, od io ritorno ragionevole. Dovete sapere che appunto quest'oggi son tornato a scrivere a quel sig. Lucieh, il quale, con sua de'19 Luglio, mi confermò d'aver sempre presso di sè la famosa cassa, na di non poterla spedire senza licenza di Perebutugo per contenere libri. Dopo aver aspetato fino ad oggi,

nè vedendo altro di nuovo, ho scritto per fargli sentire, che questi libri non dovendo restare in Russia, ma essendo per l'estero (giacchè il Regno di Polonia nulla ha che fare con la Russia) non ci dovrebbe esser questa difficoltà. Ma le ragioni poco vagliono, e bisogna stare alla discrezione. Fino a tanto che non ho veduto la fine di questa magna spedizione non voglio intrigarmi in altro. Ho letto nella Biblioteca Italiana l'articolo che vi riguarda, con tutte le altre diatribe. Non nego, che si tira un poco troppo giù contro alcuni Toscani, ma bisognerebbe star più in guardia per non dare delle prese tanto MADORNALI; e poi a dir vero i Campioni di Empoli son molto al disotto, e bisognerebbe metter la causa in mano di migliore avvocato. Cosa mai avete creduto di fare con quella osservazione che il libro del . . . . . . . è il primo nel quale trovisi stampato il dialetto dei Camaldoli? Questo solo basta per farlo disprezzare, specialmente ai forestieri, e non meno ai Toscanl. Se fosse un dialetto usato dalle persone culte, come il Veneziano e gli altri, alla buon'ora : ma il guazzabuglio di una plebaglia, feccia della città, a chi mai può interessare? Per far la cosa compita dovreste stampare un altro volume di scherzi comici nel dialetto mercatino. Questo è un nuovo argomento dell'eccessivo amor proprio dei sapienti di codesto paese, i quali pretendono che anche lo sterco fiorentino debba saper d'odore. Quest'amor proprio medesimo fa sì che poco limino le cose loro, onde non c'è da maravigliarsi se i critici forestieri trovan sempre da dire.

Abbiamo il re da quindici giorni, e resterà per del tempo. Domenica scorsa fui a salutarlo, ed assistetti a tutta la cerimonia della cappella di Corte, s'intende di rito russo. Salutatemi la vostra famiglia e credetemi

> Vostro Aff. Amico SEBASTIANO CIAMPI.

## N.º 13. SCHOELL CONSIG. FEDERIGO.

Soprascritta - Monsieur Joseph Molini , Impr. Libraire , Florence.

Monsieur.

Florence, le 1.' Avril 1821.

Je suis très sensible à l'attention que vous avez eue de môffiri un exemplaire de votre édition du Boccae. Le l'accepte comme le souvenir d'un ancien confrère. C'est par modestie que vous dites être resté audessous des Elzevirs; le soin que vous avez eu à cette publication et qui certainement ne se ralentira pas pour les volumes subsequens de votre collection, vous assignera une place parmi ces imprimeurs célèbres qui ont honoré l'forence et Vénise dans les 615, et 46. siècles. Le volume que vous m'avez destiné fera un des ornemens de ma Bibliothèque, et je vous prie de croire à ma reconnaissance.

J'ai l'honneur d'être avec une parfaite considération

Votre très humble et obeiss, servit.
SCHOELL
Cons. intime de S. M. le Roi de Prusse.

## N.º 14. LAMPREDI PROF. URBANO.

Soprascritta - Al Sig. Giuseppe Molini, Firenze.

Mio carissimo Molini.

Parigi , 7 Marzo 1823.

Dal quaderno dell'Antologia dello scorso Novembre vidi che facevate un appello ai letterati Italiani perchè vi manifestassero il loro parcre, sulla lezione da voi abbracciata al sesto verso dell'ottava stanza del canto 42.º del Furioso; la qual lezione io vi confortai a prescegliere benchè diversa da quella dell'edizione del 4532, a cui dicesi assistesse, per quanto potè, il gran Ferrarese medesimo. Ed a quest'appello, cred'io, induceste massimamente l'animo vostro, perchè nell'Agosto dell'anno decorso comparve in Firenze una scrittura, in forma di lettera, del professor Bagnoli, nella quale si procurava difendere la lezione da voi ripudiata. Pertanto, se in forza di tale appello vi è stata fatta, o avete ricevuto per lettera qualche altra osservazione, o fondati argomenti in contrario, da altri letterati di Toscana, o în generale d'Italia, vi prego di comunicarmeli, o per occasione, o per mezzo della stessa Antologia, che il signor Vieusseux suol puntualmente farmi recapitare a Parigi. Intanto io tengo alle mie opinioni, in quanto che le credo sostenute, o dalla ragione critica, o dal gusto, e perciò finchè altri non mi convinca del contrario. Or ciò che lessi nella menzionata lettera non mi parve meritare una seria confutazione. Da un altro lato mi ricordo, che prima della mia partenza di costà per Parigi, avevate avuto l'approvazione d'alcuni letterati, fra i quali mi giova nominare l'illustre abate Colombo. Sopra tutti però bisognerebbe sapere come ne pensa il benemerito editor milanese, signor Morali, perch'egli ha più d'interesse ch'ogn'altro a sostener la sua: ma gli è tanto ingenuo, che non la sosterrà, se non con buone ragioni, e disprezzerà le gretole, i sotterfugi e le insussistenti comparazioni. Vi prego insomma, mio caro Molini, d'informarmi di quanto è risultato dalle vostre interpellazioni, cioè, se vi è stato comunicato qualche cosa di solido contro quella lezione, o qualche osservazione, che possa far nascere nell'animo vostro una ragionevole dubitazione; perchè nel primo caso daremo le mani vinte, e nel secondo aguzzeremo i nostri ferruzzi per troncare ogni difficoltà.

Qualunque però sia per essere la fortuna della lodata correzione, la quale in ogit caso proverà la vostra cura e la vostra diligenza nella tipografica riproduzione de nostri classici, badate bene, amico mio, di non dare ne una dramma pure di peso a quella che vi viene suggerita da un certo signor M., in una lettera a voi indirizzata e riportuta nell'Antologia di Gennaio alla faccia 159. Lasciate che i soci editori in Milano dei Classici Italiani, si siano mostrati arrendevolissimi alla sua semplicità più tosto che al buon criterio ed alla ragione poetica; lasciate che il Maino di Piacenza e il Vignozzi di Livorno abbiano scoperta questa falsa gemma ch'ei sembra invidiar loro, e di cui vi è sì cortese; lasciate finalmente, anzi non credete che queste siano minutezze e da aborrirsi, come dice d'aborrire con sì poca artificiosa modestia il donatore: s), lasciate tutto questo, e fate comporre e dolcezza alcuna pur oli fa d'uopo al mesto ANTICO ». Qual ragione vi adduce il signor M. perchè vi arrendiate alla sua lezione? Nessuna. Se non che dalle parole con le quali comincia il suo discorso e'pare, ch'ei non comprenda quella parola di David a Micol. Infatti ei cominciava così: che significano, di grazia,.... quelle parole ec. . . . Dal vedere che alcuni letterati non si sono arresi alla sua iczione, egli deduce, non che bisognava addurre delle buone ragioni, ma che l'errore il più manifesto diventa col tempo autorevole. Se questa ragione, cioè ch'ei non intende, vi appaga, arrendetevi pure a quella sua, com'ei la chiama, semplicità, come hanno fatto gli editori dei Classici Italiani; e se non volete arrendervi, cedete alla mia oltracotanza con la quale v'intimo di seguire l'antica lezione. Ma siccome può bene appellare alla sua semplicità colui che magistralmente impone con un che significa? ed all'oltracotanza colui che adduce delle ragioni, così avendo egli adempito al suo dovere, fa di mestieri ch'io adempia al mio e ve le renda. Mettetevi dunque sotto gli occhi tutto il contesto.

> ..... E poniam anco Cbc si fuggisse; al padre egro dolente Tor ti poss'io? Di guerra infra le angosce, Fuor di sua reggia ei sta: doleczza alcuna Pur gli fa d'uopo al mesto antico. Ah resta Al suo pianto, al dolore al furor suo.

lo non vi farci osservare che quell'antico è un aggettivo sostantivato, come tant'altri che sapete, e vuol dir vecchio, se non che è voce meno usitata, e perciò più nobile: ma bisogna pure be voi lo facciate osservare al signor M., che colla sua semplicità sembra che l'abbia presa per semplice aggiunto, e che per la prova lo mandiate a svolgere il vocabolario della Crusca. È da sperare che dopo ciò egli troverà un senso chiaro e l'ampante, e non domanderà più che significhino quelle parole. Come per la ragione qui sopra addotta è più nobile il dire il mesto antico che il mesto vecchio, così per chi ha buon palato a gustare, e un orecchio non negato all'armonia, fa un miglior accordo ed ha miglior sapore

> Pur gli fa d'uopo al mesto antico.... che Pur gli fa d'uopo al mesto animo....

Quell'incontro dell'o con l'à accentata forma un suono, parmi, assai sgradevole e strano: e se non mel credete, o nol sentite (il che non credo) domandatelo a chiunque, purché non sia nè un Cafro nè un Patagone, ma un Italiano, e vi dirà subito, che il verso non è recitabile, e che egli cade di bocco come morto corpo cada. Se l'Alfieri avesse detto mesto animo non avrebbe detto nulla di più di quello che aveva detto nei versi precedenti, dovo chiama Saulle egro, dalente, anzi qualche cosa di meno, e questo color debole mal contrasterebbe con quel forti colori, che seguono, di pianto, di dolore e di fiarore.

Per lo contrario è da osservarsi la giudiziosa distribuzione e la loro natural successiono delle idee del nostro gran tragico, in questo pezzetto di discorso. Dopo d'aver considerato Saulle come padre di Micol, lo considera come vecchio; nel primo rispetto egli è afflitto crudelmente pe'danni minacciati alla sua casa ed ai figli, ed è ingiusto rapirgli una figlia; nel secondo egli prova le angoscie della guerra, sia nel campo, privo delle comodità e delle dolcezze domestiche, e soggetto ad abituale mestizia ha bisogno del sollievo, della consolazione e dei conforti, che può dargli una figlia amata; e quindi rinforzando i colori, egli non deve, nè ha cor di farlo, perchè questo padre, questo vecchio sempre piange, si duole e si dispera. Chi non sente questa ed altre bellezze degli scrittori, che appunto per esse si chlamano classici, che si volga ad altra lettura. Si sa che l'Alfieri aveva per questa tragedia una dichiarata predilezione, e che in Pisa e altrove ei si compiaceva di rappresentarla con alcuni dilettanti, suoi amici ed ammiratori, facendo egli la parte di Saulle; come duaque non si sarebbe egli avveduto di questo tipografico errore, che, secondo il signor M. è manifesto, e non ha ragionevole difesa ? E finalmente lasciate, mio caro Molini, che il signor M. o altri, per la loro zemplicità raggrinzino il naso nel leggere nel penultimo verso quel pronome gli che pare inutile, ossendovi il nome determinato al mesto antico, perchè voi sapete esser questo un pleonasmo naturale del nostro dialetto, e per conseguenza usato dai buoni serittori della lingua italiana. Inoltre egli serve a qualche cosa, perchè se l'attore tragico dovesse recitare pure fa d'uopo al meto antico, il colore sarebbe sbiadito, il suono debole e l'espressione senza forza. Ma quel gli la rinforza, come la rinforza quel sue, posto dopo furor nel verso seguente, dove un principiante ayrebbe buttato giù Al suo piano, a las un duolo, al suo furora.

Da tuto 'ciò vedete, che bisogna proprio andar co'piè di piombo in queste mutazioni e correzioni tipografiche, e non arrendersi, se non ad una seria e profonda ragion critica. Dite dunque al signor Professor Bagnoli, che a cotali correttori debbe dirigensi l'ultima frase della sua lettera, alla quale non ho pubblicamente risposto, per la stima che debbe farsi di lui per altre sue opere, e specialmente pel suo Cadmo, il quale poema contiene non poche particolari bellezze di pensieri, di stile e d'intenzione.

E ricordaudovi quello, cho io vi diceva da principio, sono con vera amicizia

Vostro Affez. U. LAMPREDI.

Caro Molini un'altra volta.

Ho gettato giù questa lettera, che fareta trascrivere, emendandola di qualche seorrezione o di stile o di scrittura, perchè il tempo mi manca per farlo io, e la farete inserire nell'Antologia, se si può, altrimenti stampatela voi e pubblicatela, regalandola in Firenze, avvertendomi della spesa occorsa. Verso la nuetà d'Aprile anderò certamente a Londra, donde spero tornare a Firenze Se posso servirvi, comandatemi liberamente. Sulla sopraccarta della lettera responsiva mettele: Rue Bergère N.\* 4, aŭx soins de M.' le Chev. de Angelis. Salutate la vostra buona moglie, e chi gradisce le mie uuove, che sono buonissime, perchè siò beno d'anima e di corpo.

PS. Per. più chiarezza, sarà bene che in un luogo a proposito, mettiate, in nota, le parole stesse della lettera a me scritta, cominciando da che significa fino a minutezze °.

## N.º 45. ALBRIZZI TEOTOCHI ISABELLA.

Soprascritta - Ail'Ornatissimo Sig. Giuseppe Molini, Firenze.

Venezia, 23 Novembre 4824.

Permettele, gentilissimo amico, che v'indirizzi e vi raccomandi una giovinetta inglese gentilissima, bella, e spiriosa, e vi preghi di esserle utile, volendo essa fare un lungo soggiorno a Firenze. Viaggia con un suo fratello, amantissimo della lettura, quanto essa lo è del disegno. Questi due fratisilini sono così gentili, e così giovanetti, che voi, d'animo tanto cortese qual siete, sono certa, che nel tempo stesso che vorrete favorir me usando loro cortesia, ve ne compiacerete.

Sono lieta di avere un'occasione di richiamarmi alla vostra cortese memoria, e pregarvi di un saluto al sig. Torri.

Mio figlio vi presenta i suoi rispetti ed io vi prego di credermi

Vostra Aff. Amica ISABELLA TEOTOCHI ALBRIZZI.

No trovo che questa lettera (osse pubblicata né nell'Antologia, nê separatamente, come er desdérier dello servivente. Nos no per quali raparatamente, como er de desdérier dello servivente. Nos no per quali raparatemente, conclioses, de l'amonesses imedita, fores fu per riguardo del Milanese M. che non so chi fosse. Ora peró dopo esserse servo un al lungo lesso di tempo, e che probabilmente tuttil personaggi che vi figurano più non esisteramo, ho creducti di pubblicaria, sembrazadomi che polesse destare un quasche loteresse.

N.º 16.

LITTA CONTE POMPEO.

Soprascritta - Sig Giuseppe Molini , Firenze.

Sig. Molini.

Milano, 4 Aprile 1825.

Le commetto la Vita del Sanvitelli stampata a Napoli, esritta da un Sanvitelli. Commessa tante volte, non mi è riuscito di scuoter la pigrizia degli Italiani meridionali. Io ho un credito perseo il sigi. Luigi de Romanis, di circa 300 franchi; vorrei fario passare costì, perchè ho premura di far sollecitare i lavori dei Medici. Le domando se entra nelle su viste, che servia a Roma, acciocchè il credito entri a di lei favore.

Ho letto il suo Moreni Ingiusto carcere di Cosimo. Alla pag. 239, Moreni dice, che nell'Elogio di Cosimo Medici, Padova 4819, di Mons. Bottari, vi è una medaglia inedita di Cosimo, Io ho questo Elogio, ma non trovo che il ritratto di Cosimo. O la medaglia non fu realmente pubblicata, o il mio esemplare è mancante: la prego di verificare questa circostanza; e nel caso che il mio esemplare sia imperfetto, la prego di procurarmene uno colla medaglia. Moreni in quel libro, pag. 93, cita una Vita di Cosimo del Rastrelli nelle sue Notizie storiche italiane : la prego di procurarmi quest'opera. Si ricordi che tutt'al più in Maggio, le manderò la lunga nota de'libri che mi occorrono per dedicarmi pienamente alle cose toscane, molti de'quali sono nel di lei catalogo. lo vado molto avanti coi Medici, e vado sollecitando il sig. Beroaldi; avendo fondi in minor carestia dell'attuale, potremo dare commissioni subito anche al sig. Gozzini. Ho scritto a Pucci a Parigi per concertare i disegni delle varie cose de'Medici che sono colà. Il canonico Moreni possiede più quinterni riguardanti le nascite e matrimoni di tutte le famiglie Medici, e mi dice in una sua lettera che sono a mia disposizione: se il canonico permette che se ne faccia copia, gli sarei gratissimo, e per ciò la prego, se si può, di mandare ad esecuzione la cosa. Aspetto con ansietà le notizie del sig. Bagni, e intanto la prego . di ringraziarlo. lo mi occupo esclusivamente de'Medici, nulladimeno, ne'ritagli di tempo, ho preparato quattro famiglie toscane. Quelle di Giulio III e di Dante, gli Accolti, e i Concini. Lealmente

P. LITTA.

N.º 47. BOTTA CARLO.

Soprascritta A Monsieur Joseph Molini,

Ribliothecaire de S. A. I. et R. le Granduc de Toscane
Florence.

Sig. Molini Pregiatissimo.

Parigi, 21 Ottobre 1825, Rue Vaugerard, N.º 39.

La sua cugina mi recò ieri l'altro la sua molto graziosa lettera dei 20 Settembre ultimo: alla quale rispondendo, di due cose la ringrazio con quanto affetto io posso avere, cioè della prima di avermi dato luogo nella sua biblioteca portatile, certamente molto, e forse troppo onorata stanza per me', della seconda, dell'offerirmi, com'ella fa, venti copie della sua edizione, ed una più, tirata in carta velina d'Inghilterra. Scopro in tanta sua cortesia un animo gentile, ed un onorato frutto delle mie fatiche. Venendo ora al destino delle copie, ella sia contento di farmene un pacco, e mandarlo per la via di Livorno a Tolone, con la sopraccarta a questo modo: A Mons." le Comte Littardi Receveur géneral de Finances du Departement du Var à Toulon. Il detto sig. Conte poi prenderà pensiero di spedirmelo a Parigi, Sarà bene, che la persona, a cui sarà il pacco indirizzato a Livorno, usi, per inviarlo a Tolone, la occasione di qualche nave del re, che spesso ne capitano in quel porto per levar legnami ad uso della marina reale di Tolone. Del resto, ogni altra occasione sarà buona, purchè sicura.

Ella mi mostra un suo desiderio, cioè che volti io stesso in italiano la storia dei popoli d'Italia, da, ne scritta in francese. Già da altri mi fu fatta questa dimanda, ed io risulttamente la negai, protestando anche, che farei una dimostrazione pubblica per ismentiria, se mai qualcheduno stampasse una traduzione per mia. Le cagioni che mi sforzarona a tal deliberazione vivono tuttavia, e però non posso cambiarla. Mi rincresce, signor mio, di non poteria appagare di questo suo desiderio, ma non mi è dato di poter deliberare altrimenti. Di buon grado gliene avrei fatto piacere, se molti e potenti motivi dal ciò fare no mi ritraessero.

Mi occuperò a questi giorni in quella faccenda del ritratto del Tasso, di cui ella mi fa parola nella gentilissima sua: Di quanto mi riuscirà di scopriro, farò consapevole, e lei medesimo direttamente, e la sua sig. Cugina. Di nuovo la ringrazio e le auguro ogni speco di più bramata felicità.

> Suo Serv. CARLO BOTTA.

#### N.º 48. PIAZZINI PROF. GIUSEPPE.

Soprascritta - All'III. Sig. Sig. Padr. Col. il Sig. Gluseppe Molini, Bibliotecario di S. A. I. e B., Firenze.

Mio caro amico e collega.

Pisa, 22 Maggio 1826.

Nessuna notizia poteva pervenirmi più gradita di quella che mi hai comunicato. Il Granduca e lo Stato hanno fatto un ottimo acquisto; e tu sei finalimente collocato in una decorosa e stabile posizione: ne godo sotto tutti i rapporti. Tu potrai fare e faral moltissimo bene alla letteratura ed ai suoi cultori. Invoco fin d'ora il tuo patrocinio in favore di questa povera Bi-

blioteca dell'Università, la quale è in sostanza la più utile alla Toscana: poichè qua vengono a formarsi tutte le persone che si dedicano agli studi : ogni anno codesta ricchissima Biblioteca Palatina, in virtù della Sovrana Munificenza, ha mandato alla mia meschina pupilla generosi doni: adesso ho tutto il fondamento di lusingarmi che simili beneficenze verranno non solo continuate ma aumentate quanto sarà dalle circostanze permesso. Oh quanto sono contento! Tu sai che io non ho altra passione se non quella fortissima di giovare a questo stabilimento: ora un mio vero e carissimo amico, un amico de'miei primi anni, un condiscepolo, un mio maestro è in grado di contribuire a sodisfare i miei desideri : ben vedi che per puro e semplice amor proprio, per mero egoismo, ho tutta la ragione di chiamarmi contento. No, no davvero, non ti dico briccone, perchè mantenesti il silenzio mentre, per servirmi della tua espressione, mi fiscaleggiavi; tu dovevi assolutamente mantenerlo con chiunque, prima che l'affare fosse nelle debite forme concluso e pubblicato: d'altronde qual bisogno potevi mai aver tu di prender da me informazioni? tu sei in grado d'insegnare a chiunque: ed io spesso profitterò sotto questo rapporto della tua buona amicizia, dimandandoti notizie ed istruzioni, qualunque volta me n'occorra: ora libero dalle noiose cure del commercio, sarai tutto consacrato alle lettere ed alla Bibliografia che tanto conosci, e che è parte sì essenziale (a dispetto di qualunque contradittore) della letteratura. Quando io ti dissi che quell'impiego sarebbe stato appunto per te, non faceva, amico mio, che ripetere per la millesima volta l'opinione che da vari anni a parecchie persone ho esternata su tal proposito: io ho sempre detto, che se il Granduca cangiava Bibliotecario (e bramava di cuore che ne cangiasse), non poteva scegliere soggetto alcuno più di te atto in qualunque aspetto a coprire quel posto. Oh! vedi! i miei auguri, che pur troppo da me erano considerati quali castelli in Spagna, sono realizzati! Dunque ripeto ( permettimelo ) sono arcicontentissimo.

Spero di farti in breve la prima mia visita ministeriale: intanto se ti càpita l'occasione di dire al Granduca che ti è piaciuta (come favoristi esprimerti) la maniera con cui è tenuta la Biblioteca di Pisa, mi farai sommo favore: ecco, che

già principio a profittare della tua promozione. Alla prossima mia gita costi spero di fare un copioso acquisto di libri dal tuo negozio, per conto mio ed anche per conto della Biblioteca, se potrò aver denari: spero che non mi verranno negati in vista dei ribassi che offri.

Ti abbraccio con tutto il cuore, e mi confermo inalterabilmente

G. PIAZZINI.

## N.º 49. TRIVULZIO MARCH, GIAN GIACOMO,

, Soprascritta - All'Illust, Sig. Sig. Padr. Col. Il Sig. Giuseppe Molini, Bibliotecario aggiunto della particolare Libreria

di S. A. I. e R. il Serenissimo Granduca di Toscana , Firenze.

Mio caro Molini.

Milano, 25 Maggio 1826.

Benchè sia sulle mosse, non voglio lasciare di seriverle un verso per manifestare il vivisimo piacere che ella mi ha destate comunicandomi la bella nutizia che la riguarda. On
quanto o quanto ne godo! E le confesso che non è solo per
l'amicizia che a lei porto, ma perchè trovo che il Granduoa non poteva fare una scella migliore. Certo io me ne rallegrerò col Principe tosto che il vedrò; intanto ella accetti le
mie congratulazioni sincerissime, e creda che non poteva risentire maggiori gioia se i fosse trattato di me stesso.

Domani vado in villa, e di la comincerò il mio piccolo viaggio che farò lentissimamento per passar qualche tempo colle mie figlie. Colla speranza di presto rivederla mi creda in fretta

Suo Aff.
TRIVULZIO.

# N.º 20. LUCCHESINI MARCH. CESARE.

Soprascritta - Al Sig. Giuseppe Molini, Stampatore e Libraio, Firenze.

Riveritissimo Signore.

Lucca, 26 Maggio 1826.

Il suo Metastasio è un vero modello d'eleganza in tutto le sue parti. Le mutazioni da lei fatte dall'edizione di Lucca non accrescono troppo il volume, mentre accrescono di molto l'eleganza, e ne rendono più comoda la lettura. Credo però che abbia fatto beno a non introdurre qui il metodo inglese della distribuzione delle scene, che non l'approverei pel Metastasio, per le Tragedie d'Alfieri, per l'Aminta del Tasso, pel Pastor Fido del Guarini, e qualche altro simile. Questi autori si citano a scene ed atti, onde una nuova distribuzione di scene porterebbe imbarazzo per le citazioni, che si volessero riscontrare. La cosa è diversa riguardo al Goldoni; e siccome il nuovo metodo è fondato sopra un principio di ragione, e altronde giova in questo genere di edizioni, io l'adotterei. Un'altra mutazione bensì avrei fatta nel Metastasio, e consiste nell'ordine. Nella sua , come in tutte le altre edizioni , le materie sono disposte senza verun ordine. A me paro che si dovrebbe dare prima tutti i drammi, poi gli oratori sacri, indi gli altri componimenti drammatici, in seguito le cantato, le poesie liriche ec. ec. E vorrei che i drammi fossero ordinati secondo i tempi in cui furono composti; così dicasi degli oratori sacri, e degli altri componimenti drammatici, se non che questi dovrebbero terminare coll'impresario delle Canarie, e le Cinesi, che sono d'un gonore a parte. Mi perdoni questa mia sofisticheria, ma mi creda sempre pieno di stima e sempre ammiratore delle sue belle imprese tipografiche

Suo Aff. Servitore
CESARE LUCCHESINI.

# N.º 24. LANDI MARCH. FERDINANDO.

Soprascritta - All'egregio Sig. Giuseppe Molini , Bibliotecario aggiunto alla I, e R. Biblioteca Palatina , Firenze.

A. C.

# Piacenza, li 27 Maggio 1826.

Quanto inaspettato altrettanto gradito mi riesce l'annunzio che la vostra amicizia ha voluto darmi del bello ed onorevole impiego a voi conferito dall'Altezza Imperiale del vestro Sovrano. Io mi consolo infinitamente con voi al qualo è concessa la facoltà di godere di tanti tesori Letterarii quanti ne sono adunati, in ogni genere, nella particolar Bibliotcea Granducale a cui siete aggiunto. Io la vidi già rapidamente anni sono, e ne rimasi come stordito. Spero che ora potrò rivederla con un poco più di agio quando vi farò qualcho visita nella nuova vostra residenza, il che dovrebbe accadere nel prossimo Autunno. Allora mi sarà dolce di rinnuovarvi, in un colle testimonianze più sincere del mio cordial sentimento, ancho le mie congratulazioni delle quali una lettera non può darvi che un piccol saggio. Ma già voi non avote bisogno di lunghe parole per persuadervi ch'io reputo ottimamente collocato il beneficio sovrano, poichè i vostri studii e la vostra probità meritavano una tal distinzione. Prego io ancora la vostra famiglia di accettarne i miei moltissimi rallegramenti.

Da un'altra mia antecedente avrete veduto qualebe mio desiderio librario. Ne aspetterò il riscontro a tempo suo insieme con quanto può concernere gli affari tuttavia pendenti fra noi.

E con tutto il cuore mi ripeto

Il vostro LANDI.

# N.º 22. FRANCESCONI PROF. DANIELE.

Soprascritta - Al Chiarissimo Sig. Giuseppe Molini , Bibliotecario aggiunto di S. A. I., Firenze.

A. C.

Padova, 17 Giugno 1826.

Io prima vi conobbi in Venezia scolaro dell'Università di Pisa, e poi del 1799 ebbi il vostro testo del Paoli con tutti i calcoli intermedii, intralasciati nella stampa, il quale ho dato a comodo a varii, e l'ho ricuperato e lo conservo, sempre facendo menzione del vostro nome. Non mi maraviglio dunque, se non del tardi, che siate in un pubblico e piucche pubblico difficio letterario. Vi credo bene che il serraglio sia incomparabile, e lo sentii celebrare particolarmente dal Marchese Tri-vultaio: ma non credo che voi vi stiate da eunuco, come altri altrove.

Ho dovuto spendere quasi tutto il danaro di quest'anno in scaffali elgaturo per appagaro i visitatori. Vi prego di farmi avere, ma sollecitissimamente, la grande opera di Champolion su caratteri Egizii. Il Signor Cavalier De Lazzara vi salute, so ne congratula, e vi raccomanda l'acclusa sua notere. Lu'altra ve n'accludo di altra e terza sferal Se manderete ane qualche catalogo, massime in assenza del comune amico Marsand, si farà qui il fattibile per dovervi servire, onde più presto e tutto tutto restiate al serragilo delle belle edizioni di ogni specie. Vale, et me ut facir ama.

Il vostro Obb. Amico FRANCESCONI.

### N.º 23. ALBRIZZI-TEOTOCHI ISABELLA.

Soprascritta - Ai Ch. Sig. Giuseppe Mollni, Bibliotecario Aggiunto di S. A. I. e R. ii Granduca di Toscana, Firenze.

Venezia, 28 Giugno 1826.

Rispondo tardi alla grata sua lettera essendo stata da circa un mese fuori di città. Più gradita novella ella non potewa recarmi quanto di scutiria stabilita presso l'ottimo e raro Principe, che regge i destini della felice Toscana! In compagnia di mio figlio, ho più volte visitato quella si ricca e bene scelta Biblioteca; ma quale non sarebbe ora il nostro contento di poteria rivedere in sua compagnia, e di godere nuovamente gli effetti di quella gentilezza con cui ella si compiacque trattarci durante il nostro soggiorno in Firenze! Usasicuro che il piacere di vederia così bene, e secondo i suoi talenti collocata, aggiunge molto allo stimolo che si prova sempre di rivedere quella bella e ridente città. Aspettandone, e per quanto per noi si potrà, sollecitandone il momento, la pregbiamo intanto, l'una e l'altro, di crederci con affettuosa stima quale ho il piacere di protestarmele.

Sua Serva ed Amica ISABELLA TEOTOCHI-ALBRIZZI. N.º 21.

ROSSETTI GABRIELE -

Soprascritta - Al Sig. Ornatissimo il Sig. Giuseppe Molini, Firenze.

Gentilissimo Signore.

Londra, 12 del 1828.

La garbatezza che distingue suo cugino mi porge opportunità di aprirmi una relazione con lei per oggetti letterari. Egli mi ha fatto concepire il disegno d'inviare a Firenze, e commettere alla fiducia della sua degna persona, una mezza dozzina di copie de'due già pubblicati volumi del poema di Dante con mio commento analitico. Desideroso come sono non solo di facilitare la circolazione e la vendita di mia opera, ma pure di farla conoscere in Italia, ove può più apprezzarsi, io non poteva trovare occasione migliore di questa, nè persona più atta della sua, il mio scritto ha trovato in Inghilterra molti fautori, e se altrettanti potessi rinvenirne in Italia, io trarrei da ciò incoraggiamento all'ardua impresa di si lunga lena. A lei dunque mi raccomando. Se l'esito delle sei copie che mando fosse rapido, invierci tosto il rinfranco; ed ella ne avrebbe quell'onesto guadagno che al suo incomodo corrisponde.

Mi faccia la grazia inoltre di far consegnare i due esemplari che di più le sono spediti, ai due signori cui sono diretti. Mi occorre la raccolta di rime antiche dell'Allacci, di più Carmina illustrium Italorum. Florent, per Joonnem Tartinum et Sanct. Franchium 1719 in 8vo (vorrei aver questo a qualunque costo); di più una raccolta completa, o almeno la neno maneante delle rime di Messer Gino da Tistois; e credo che in Pisa se ne sia, pochi anni fa, fatta una buona stampa, di più, Rime di diversi antichi Autori Toscani in dieci libri raccolte: ma bramerei che fosse l'edizione di Venezia, eseguita nel corso del secolo passato, perchè è più piena delle precedenti. Sommo favore ella poi mi farebbe se potesse inviarmi trascritte le due lettere attribuite a Dante, segnate nel catalogo del Bandini ai N. XXII e XXIII. L'una comincia: Cardinalibus Italicis epistola D. de Florentia, e l'altra Pistoriensi exuli Florentinus exul salutem. Esse si trovano in un codice Mediceo che oggi è segnato col N.º viii nel banco xxix alla Laurenziana. Ed in quel codice stesso sono un'egloga latina di Gio. di Virgilio N.º x; e due altre dello stesso a Dante, e due di Dante a lui N.º xxix. Se dunque- non può avere la citata raccolta stampata, potrà farmi il piacere di far trascrivere, a mie spese, le dette egloghe dal codice che le indico. Gradevole grazia mi sarebbe questa invero, e non mancherei di fare particolare menzione, nelle mie pubblicazioni, della di lei cortesia. È mio intente di riunire, per la prima volta, quanto dell'Alighieri si conosce, in una edizione conforme e completa. Dev'essere impegno di ogni buon Italiano, e principalmente Fiorentino, il secondarmi in ciò: che se vi bisognasse a trascriver le dette cose un permesso del Serenissimo Gran-Duca, atteso il mio progetto che intende a fare onore alla vostra patria, ella non potrebbe mancare di ottenerlo. Favor singolare io chiamerei questo.

In attenzione di suo bramato riscontro mi dichiaro

Umiliss. Servo Devalissima Gabriele Rossetti.

# N.º 25. COLOMBO AB. MICHELE

Soprascritta - Al Chlerissimo Signore, il Sig. Giuseppe Molini, Bibliotecario di S. A. il Granduca, Firenze.

Amico Pregiatissimo.

Parma, 8 Febbraio 1828.

Scrivendo agli amici io duro molta fatica a trattare con essi in persona terza, o però trattando con voi, che mi siete un de'più cari, permettetemi che io parli non alla S. V.º ma propriamente a voi, con questo patto per altro che anche voi da ora innanzi facciate meco lo stesso.

Ho potuto finalmente far quello che io tanto aveva desiderato, ma che conceduto non m'era dallo stato in cui mi trovava, ed ho esaminato con somma attenzione il bellissimo lavoro fatto da voi interno all'Orlando innamerato. Me ne rallegro, valentissimo mio Molini, infinitamente con esso voi. Voi avete indubitatamente ridotto quel poema alla sua vera lezione, e fatto vedere quanto e come convenga faticare a voler bene riuscire nelle imprese di tal natura. Non è possibile di far meglio: e potranno esser fatte bensì più splendide edizioni di quel libro, ma non di maggior merito e perfezione, Tornovi a dire che me ne congratulo con esso voi veramente di cuore. Una cosa sola ho a riprendere nella prefazione che ci avete premessa, ed è la bugia solennissima che la cortesia ed amorevolezza vostra verso di me vi ha fatta diro là dentro. Falso è, amico mio, sì, è falso che sia più stimabile il mio lavoro intorno alla Gerusalemme del Tasso, che il vostro intorno all'Orlando innamorato del Berni. Del mio io non sono affatto contento; e, se avessi a rifarlo, ne cangerei parocchie cose : aggiungete che di quello non è il merito tutto mio ; che ci entrate a parte ancho voi; laddove di cotesto il merito è tutto vostro, e ne siete riuscito a maraviglia. Fuori di una bugiaccia di quella fatta, tutto il resto mi soddisfa pienamente anche nella medesima: ragguaglio esattissimo di quanto avete fatto per ridurre il poema alla lezione sua genuina; somma chiarezza nella esposizione che ne fate al'tettore; coltura ed eleganza nello stile; ed altro che in lede vostra se ne potrebbe ancor dire, e che io taccio, per non rendere la mia lettera troppo prolissa. Restami ora a ringraziarvi assai del presente a me graditissimo che me ne avete fatto.

Vi serivo dal letto dove mi giaccio, e sarò per giacermi forse due interi mesi ancora; tanto mi ha malconcio questa grave e ostinata malattia, dalla quale appena comincio ora a riavermi. Nel ripassare la lettera ho dovuto, fare qua e la cassature e correzioni; e troppo mi peserebbe il doverla mettera in pulito; e però all'amico la mando così bruttascia com'è.

R Vostro Amico
Colombo.

PS. Mi accorgo ora di non avervi fatto motto di quelle note brevi, succose, giudiziose tutte, in una parola belle bellissime, delle quali va corredato il Poema. Vi fanno grande onore ancor esse.

## N.º 26. GAMBA BARTOLOMMEO.

Soprascritta - Ali'Egregio Signore il Sig. Giuseppe Molini Bibliotecario dell' I. e R. Libreria Palatina, Firenze.

A. C.

Venezia, 26 Febbraio 4830.

Formo pronta risposta alla carissima vostra del di 20 corrente per annunziarvi che l'opuscolo • da voi trovato nella insigne libreria affidata alle vostre cure è quello stesso di cui

Lopuscolo tedesco, del quale qui si tratta fu trovato da mio padre nell' I. e R. Libreria Palatina, e da lui, a prima vista, cceduto l'originale; ma dopo più maturo esame, e specialmente dopo avere ricevuta la presente lettera, si avvide non esser esso che una delle 20 o 21 copie del fac-simile pubblicate dal Barone di Ceresia.



io serbo il fac-simile, tolto dall'unico originale sin ora noto ed esistente nella R. Biblioteea di Monaco. Se volete ripescare notizie intorno al medesimo prendetevi a scorta quanto ne serive il Dibdin Cat. de la Bibl. Spencer T.º I, pag. XLIV, N.º 7, ed il Van-Praet. Cat. des livres en velin etc. Paris 1824 Vol. 1, pag. 18 e pag. 247.

Il libro scritto in antichi versi tedeschi, ha il titolo che corrisponde in italiano ad Ammonizione della cristianità contro i Turchi. Comincia con un'invocazione a Dio per chiedere soccorsi contr'a' Turchi e a'Pagani, i quali, come già, per i xu articoli di Fede infierirono contro i xu Apostoli, così andayano allora disseminando stragi e morti contro i cristiani della Grecia. Con questo numero di xu passa l'autore a raccomandare alla proteziono divina il xil numero aureo. i xii noviluni che cadono ne'xii segni del Zodiaco, nell'anno 4455, in cui si contano vii settimane e iv giorni dal Natale alla Domenica dell'Esto mihi. Ciascuno dei seguenti XII periodi porta la soprascritta di un mese dell'anno, ed una parenesi diretta o al papa, o all'imperatore e re, a principi, a vescovi ec., conchiudendo il Decembre con una preghiera generale per ottenere vittoria contro il Turco nemico della cristianità, e lasciando al lettore 'il buono e felice anno nuovo, sicchè stando nell'ultima riga della prima facciata del libro l'anno MCCCCIV, ed essendo per l'anno medesimo allestita la stampa dell'Ammonizione, il vero tempo in cui dee essersi escguita è verso il fine dell'anno 1454.

La forma dei caratteri di questa Operetta è la stessa usata ne' fogliciti volanti, contenenti: Littere Indulgentiarum Nicolai Papar V pro Regno Cypri, delle quali si conoscono tre diverse edizioni, una colla data 4354, altra, che si crede ristampa, dell'anno 4455; ci altra di diverso carattere, ma colla susa data 4455. Si avverta che la stampa di esse lettere è fatta nella sola faccita recto, in 30 lince nelle due prime edizioni, ed in 34 lince nella supposta terza edizione. L'opuscolo nostro non ha esemplari di data anteriore che sieno impressi recto e verso, ed è incontrastabile che si esegui quando l'arte della stampa era ancora un segreto tra i suoi inventori Guttemberg e Fust, n'e era praticata che da essi soli.

Il mio fac-simile è stato impresso litograficamente per cura del Barone di Ceresia, ed io l'ebbi in dono dal sig. Renouard figlio, il quale mi assicurò che non ne furono tirati se non che 20-24 esemplari, regalati tutti a conoscitori e bibliotecari.

Ed ecco corrisposto alle vostre domande in modo da potervi dirigere nella più circostanziata illustrazione di un cimelio veramente prezioso. Non ci scriviamo spesso, perchè ne negozi abbiamo a fare, nè corrispondenza di letterario argomento per-nettono i rigori postali; ma oi vi sono sempre con tutto l'animo attaccate, e riceverò sempre con vera compiacenza i vostri comandi. Gosì potessi essere vostro collega nel viaggio che state per intrappendere i

Il Fusi di Milano ha stampato la Epistola del Boccaccio al Priore di S. Apostolo, da mo ridotta a buona lesione. Fate di provvederla per la Palatina, giacche non è indegna di avervi posto; ed io avrei voluto rassegnaria al vostro Sovrano, ma non l'ho fatto per essere cosa troppo tenue. Ho adesso sotto al torchio altro antico testo che pubblico per occasione di nozze. Anche le operatte continuano, e con qualche indulgenza del pubblico.

Ma non più; vi abbraccio e mi confermo

Aff. Amico
BARTOLOMMEO GAMBA.

# N.º 27. MONTANI GIUSEPPE.

Soprascritta - Ornatissimo Sig. Giuseppe Molini.

Caro Amico.

Casa, 2 corr. (1831).

Voi fate troppo il magnifico e mi confondete. lo terrò ben cari tutti i volumetti che mi avete favoriti della vostra elegante raccolta, e pei quali vi fo i più vivi ringraziamenti. Ma vengan presto le occasioni in cui io possa provarvi un po'meglio, che con semplici parole, la mia gratitudine.

Ottimo ciascuno dei tre poeti da voi scelti per un nuovo volume di raccolta. Quanto a poesia, la materia non finirà così presto. Quanto a prosa, io credo, che non potendo per ora far di meglio, il ristampare gli storici classici non vi sarà di danno. Quel Giambullari, in ispecie, è raro, non ancor stampato correttamente, aureo per lingun, e voglio credere molto desiderato. Se il Giordani ve l'ha corretto, mi pare che sia questa sola particolarità una buona raccomandazione presso il pubblico. Due versi di prefazione, così alla næeglio, glie li farei anch'io; e se anch'essi giovassero, ne sarei contento, e per la vostra impresa e per le lettere italiane.

Altra materia d'un volume di prosa potrebbe essere o il liposo del Borghini, o due o tre romanzetti greci de'meglio tradotti, o alcuni Dialoghi scelti, o alquante lettere del Tasso, o qualch'altro de'nostri novellatori, il Sacchetti p. e. ed il Lasca, il primo de'quali può anche darsi per un libro storico. Qualunque sia la vostra scelta, e in qualunque occorrenza

valetevi liberamente del

Vostro Aff. e Obbligatissimo GIUSEPPE MONTANI.

PS. C'è nella Laurenziana un manoscritto del tempo di Dante initiolato l'Aveneturovo Siciliano, opera d'un amico di Dante, Busone da Gubbio, di cui l'Audin, mi si dice, ha una copia, e un'altra copia ne trasse un Inglese, quel ch'era maestro della povera principessa Carlotta che morì. Il Niccofini, che ne ha letto qualche pagina, mi assicura che per que' tempi è scritto mirabilmente. Esso sarebbe un amico e forse primo escupio di romanzo storico, il qual potrebbe interessare l'Italia e tutta Europa. Vedete voi es sia cosa per la vostra raccolta. N.º 28.

#### SESTINI DOMENICO.

Soprascritta - Al Pregiatissimo Sig. Giuseppe Molini, Bibliotecario Palatino, Firenze.

Sig. Gius. Molini Bibliot. Palatino.

Di Casa, 6 Marzo 1831.

Vedasi se posso scrivere una lettera, giacchè la mia vista non m'ajuta più a leggere, e le mie gambe non, hanno tanta forza per salire in Costa.

Ella ben si ricorderà che quando fu di ritorno da Parigi, le feci istanza se nella Biblioteca Palatina era stato mandato un Ms. contenento il catalogo del Museo del B. di Chaudoir. Ella si degnò dirmi che non vi era. Fatto fare ricerca da questo sig. Direttor della Posta, dopo pochi giorni fece tanto che fu ritrovato e mandatomi a casa, e ciò in virtù delle sue premure. Era composto di tanti quinterni, e in un disordine tale che durai molta fatica a riordinario secondo il sistema geografico, e mi accorgo che mancano alcuni quinterni e specialmente le medaglie della Media superiore, e quelle di tutta TAcaja. Se per sorte questi tre quinterni fossero reperibili, mi farebbe un sommo piacero il mandarmeli, per potere dare in seguito un'Appendice del Museo di Chaudoir.

Spero nella settimana ventura di mandargli 13 copie del Museo stampato di Chaudoir. Questo libro dovea essere pubblicato nell'estate passata, se non lo avessero trattenuto 10 mesi nella Segreteria Intima di S. A. I. e R., e allora ci vedeva meglio, e per terminarlo aveva un Abate di S. Lorenzo esi Cherico, ma non mi fu di alcuna utilità, perchè non sapeva nè Istoria Greca, nè Romana, nè Geografia, e non era esatto nelle citazioni. Ma come il Cielo ha voltuo è stato terminato con 6 tavole incise di medaglie, al prezzo di Paoli 10 la copia, col solito ribasso del 25 per cento.

Albiamo qua da alcuni giorni il sig. Dott. Nott. Se ella ha notizie di Millingen la prego di parteciparmele, lusingandomi che nel mese di Maggio giungerebbe quì.

E pregandola a condonarmi, con tutto l'ossequio mi dico Dev. Obb. Serv.

> DOMENICO SESTINI Cieco.

N.º 29.

# BOTTA CARLO.

Soprascritta - Al Pregiatissimo Sig. Giuseppe Molini, Bibliotecario Palatino, Firenze,

Sig. Molini Pregiatissimo.

Parigi, 44 Marzo 4834. Place St. Sulpice N.\* 8.

Ito indugiato lungo tempo a rispondere alla cortesissima udei 3 Decembre ultimo, perchè stava aspettando l'arrivo della balla annunziatami per potergliene dire il ricevuto. Ora questa balla essendo arrivata in buona e sana forma jeri l'altro, le servivo la presente per salutarla e ringraziarla della sua gentilezza. Ella dec credere, e di ciò l'assicuro, che questo segno del suo buon volere verso di me mi è carissimo, e lo tengo per uno de'più bei frutti ch'io m'abbia cavato da'miei quattro cujussi stampati, di qual sorta e'ssiano.

La mia nuova Storia d'Italia è del tutto terminata e in punto di poter essere stampata. Gredo, cho saranno dicci volumi in 8vo assai ben grossi. Il conte Littardi le scriverà in proposito da Tolono. Desidero ardentemente, che le cose da noi parlate circa questa stampa nella sua ultima gita a Parigi, si possano stringer tanto, che si venga a conclusione.

Di nuovo la ringrazio, e le auguro ogni specie di più bramata felicità.

> Servitore Devotissimo CARLO BOTTA.

### N.º 30. FOSSOMBRONI CONTE VITTORIO.

Soprascritta - All'Illust. Signore, il Sig. Giasoppe Molini, Regio Bibliotecario, Firenze.

Amico Molini.

Arezzo, 18 Luglio 1831.

Sono grato alla gentilezza vostra nel mandarmi l'opuscolo Follini e nel promettermi altri prodotti del Torchio Dantesco, sempre elegante e corretto.

Non è facile mettere le mani sugli scritti Redi; chè pur troppo sono stati qua e là distrutti come cose rubate, insieme con monumenti bibliografici da lui raccolti; ma non è facile il farne acquisto, come meglio vi dirè in voce dopo aver lasciato qui qualche commissione per invigilare opportunamente.

Credo che fra non molto verrò a sentire il vostro caldo, ed allora vi confermerò in voce la mia stima ed amicizia.

V. FOSSOMBRONI.

## N.º 31. CICOGNARA CONTE LEOPOLDO.

Soprascritta - Al Chiarissimo Signore, il Sig. Gluseppe Molini, Bibliotecario della Palatina al R. palazzo Pitti, Firenze.

Mio caro Sig. Giuseppe Molini.

Venezia, li 22 Giugno 1831.

Ho graditi gli schiarimenti datimi coll'ultima sua graziosissima 16 corrente. Altro convincimento vorrei da lei ottenere. Mi parla ella dei fac simile de'Nielli pubblicati in Londra dal signor Ottley. Non so bene se ella riferisca all'opera che nel 1816 comparve di lui An inquiry into the origin and early history of Engrazing, in due bei volumi in quadro, che bo tanto studiata e analizzata e che posseggo, o se veramente in questo frattempo sia stata da lui pubblicata altr'opera che non conceso. Su di che la prego darmi il più chiaro, positivo e pronto riscontro che da lei si possa, che mi sarà gratissima cosa. Avendo io difuti un gran dubblio che quest'u omo espertissimo possa aver pubblicato altro lavoro dopo quello che le ho accennato.

Scusi questa mia insistenza, ma in questa nostra Beozia non si sa nulla, non si vede nulla, non rimangono che ostriche e case cadenti, e presto non vi sarà più neppure un chiodo ove sospendevansi i quadri, nè uno scaffale ove custodivansi i libr.

Mi comandi, mi voglia bene e mi creda

Suo Aff. Amico e Serv. . L. CICOGNARA.

# N.º 32. MAI CARDINALE ANGELO.

Soprascritta - All'Ill. Sig. Giuseppe Molini, Bibliot. Palatino, Firenze.

Illustrissimo Signore.

Roma, 2 Luglio 1831.

Ricevuta la di lei grata lettera, feci subito ricerca in questa zecea se vi era incisione del Razionale o Bottone di Clemente VII, lavoro del Cellini. La zecca non possiedo che tre sole medaglie di questo Papa, rappresentanti tutt'altro; l'incisione del Bottone o non fi Ratta, o certamente in zecca nom ami stata. Il medagliere vaticano possiede cinque medaglie di Clemente VII, ma niente di analogo al Bottone; percechò il piccolissimo che ferma il piviale in una o due di esse, è una

testina, come sembra, di Ecce Homo, e non ha merito d'arte. Mi sono dunque rivolto alla cappella papale, e quivi da uno degli antichi cappellani, mio amico, sono stato assicurato che sino ai tempi di Pio VI, vi fu veramente quel Bottone, e me lo ha descritto in modo, che io non dubito essere stato queflo di cui ragiona il Gellini nella propria Vita; ma il cappellano mi ha aggiunto, essere a sua piena notizia che ora più non vi è, e che fu derubato con tutte le mitre e paramenti e gioie, in tempo della romana repubblica, dico quella moderna e di tristissima e turpe riorodanza. Abbia VS. per ferne queste notizie.

Ora mi rimane di ringraziare VS. del buon ufficio che mi ha operato in proposito di quella mia rispettosa domanda, che il grazioso Sovrano si è degnato di esaudire. Manderò dunque dopo breve tempo i volumi; ma intanto ho avvisato il De Romanis che la servisse del volume di Gerdi.

VS. conti di avere in Roma un suo affezionato servitore, e mi comandi; mentre mi ripeto

A. MAI.

N.º 33. BALBI ADRIANO.

Soprascritta . . . . . . . . . .

Chiarissimo Signore.

Parigi (1832).

Sono stato ieri al Ministère des affaires étrangères per vedere se avessero alcune carte antiche della Toscana; ne ho trovate, ma non vanno al di là del XVI secolo.

Quanto alla Marine ed al Depót de la guerre, m'hanno assicurato che non ci sono che carte moderne. Mi faccia dunque sapere se vuol andare a consultare quell'altre dette di sopra, e le darò una letterina per il Direttore. Se desidera conoscere il Sig. Walkenaer, me lo dica, e mi troverà sempre disposto a servirla.

Ho l'onore di raffermarmi

Umil. Dev. Servo. A. BALBI.

N.º 34. RAOUL ROCHETTE.

Soprascritta - Monsieur Molini , Biblioth. de S. A. I. le Grand Duc de Toscane.

Paris, le 17 Février 1832.

J'ai été bien sensible à l'intérêt que m'a témoigné Mons.' Molin à l'occasion de l'accident que J'ai feyrouvé, et je le prie d'en recevoir mes vifs et sincères remercimens. Je lui en dois aussi pour le renseignemens qu'il a bien voulu me procurer au sujet dés deux livraisons de mon Pompeii restés à Veniso. C'est avec le plus grand plaisir que je verrai ces deux livraisons passer dans la Bibliothèque du Granduc; je remettrai donc à Mons.' Molini l'autorisation qu'il me demande à cet égard, et je suis prêt à lui fournir dès à present la 3.' livraison, en m'engageant à completer l'exemplaire, lors de la publication des 4.' et 5.' l'ivraisons.

Si Monsieur Molini avait un moment de libre demain dans la matinée, nous pourrions aller faire engemble une visite à Mons.' Castellan, qui est dépuis longtems prévenu. Je me tiendrai prét vers 44 heures du matin, et à la disposition de Mons.' Molini, à qui je renouvelle, en attendant, l'expression de mes sentimens tous devoués.

BAOUL ROCHETTE.

### N.º 35. ABTAUD DE MONTOR Sig. CAV.

Soprascritta - Monsieur Mons. Molini, Bibliothecaire de S. A. I. et R. le Granduc de Toscane à Paris.

Monsieur.

Paris, 21 Aout 1832

J'ai été à la Bibliothèque pour vous voir et vous remercier. J'ai été bien faché de ne pas vous trouver.

D'après ce que vous me dites je pense que Totto est plutôt le diminuti de Gualterotto que de Giotto, et de Lancellotto, car à Gualterotto il y a les deux 1 qui se trouvent dans Totto. Mais souvent les diminutifs ne sont pas si raisonnés. Faites—mo l'amitié d'écrire à Florence: j'ai le temps d'avoir la reponse.

J'irai à la Bibliothèque demander le N.º 7049; je vous remercie beaucoup de cette information.

J'ai rendu le volume à Mons.' Mercklein. L'article de Mons.' Montani est excellent. J'attend impatiemment le 2.º et le 3.º Il y a une édition de Machiavel en un vol. qui a paru en 4831; je sais cela par Mons.' Montani. Qui a fait cette édition compacte? renferme-t-elle des pièces qui ne soient pas dans Giardetti 1836.º Pardion de mon importunité.

Je suis tout à vous, et plein de reconnaissance de vos bontés.

LE CHEV. ARTAUD.

## N.º 36. DEL FURIA PROF. FRANCESCO.

Soprascritta - Al Sig. Giuseppe Molini, già Bibliotecario Palatino.

Pregiatissimo Signorė.

Dall'I. e R. Biblioteca Laurenziana li 4 Ottobre 4834.

Ho il piacere di notificarle come S. A. L. e Reale, in seguito alla rappresentanza da me fattale, per l'acquisto del Marziale di Ferrara del 471 prima edizione con data, che con suo biglietto de' 6 Settembre, ella ebbe la gentilezza di proporre a questa Biblioteca Laurenziana per riempire una lacuna che si trovava nella Raccolta del Conte d'Elci, si è degnata col'Iusata Sua Munificara di ordinarne la compra, come potrà rilevare dalla copia del Sovrano rescritto, che mi fo un dovere di trasmetterle.

E poichè ella ha avuta tanta parte nel procurare alla Biblioteca suddetta questo nuovo ornamento, la prego a volersi ancora compiacere di dare avviso di ciò al sig. Conto Melti, proprietario di detto volune, ed interporsi, quanto al prezzo, per ottenere quelle migliori condizioni, che sogliono praticarsi in simili affari, e quindi procurare che le sia inviato il volume medesimo, affinchè possano mandarsi ad effetto le sopra indicate Sovrane disposizioni.

E ringraziandola nel mio particolare dello zelo e delle cure da lei adoprate nella condotta di questo affare, con tutta la stima ed ossequio passo a dichiararmi

Di lei chiarissimo signore

Dec. Obb. Servitore F. DEL FURIA.

#### N \* 37. VERMIGLIOLI GIO. BATTISTA.

Soprascritta - Ill. Sig. Pad. Colend. Il Sig. Giuseppe Molini , libraio , Firenze.

Sig. e Pad. Stim.

Perugia, 20 Marzo 4835.

Il signor Canali mi riportò quanto ella favorì di mandarmi, unitamente al ricevuto, e la ringrazio di tutto. La mia curiosità mi spinse a legger subito i suoi codici palatini illustrati. ed il lavoro è di maestro suo pari; solo mi duole di leggere nel suo catalogo dei libri italiani « non fu continuato » e forse non si continuerà più. Perchè privare i dotti e la bibliografia italiana di sì bel lavoro? Ma VS. potrebbe farmi somigliante rimprovero se sapesse che io tengo una illustrazione di quasi cinquecento codici greci, latini, ed italiani che non pubblicherò mai ; e la insufficienza mia non può stare a fronte della perizia sua. Mi piace di sentire da lei che ristamperà la bibliografia de'Novellieri del Gamba accresciuta e corretta; e pubblicata che sia farà grazia spedirmene un esemplare. Sono poi sorpreso di vedere che in Italia, e specialmente in Firenze, non siasi ancora tradotta dal tedesco l'opera di Muller sugli etruschi in soli due tomi in 8vo, e non di gran mole; e sarebbe un po'vergognosa la circostanza per noi che i Francesi, come sono soliti di fare, ci precedessero di tradurre un'opera tutta italiana, tutta nostra e nazionale. Niuno meglio di VS. tanto benemerito delle buone lettere potrebbe impegnarsi in sì lodevole impresa, anche perchè l'opera è recentissima e dotta, ed io vorrei ardire a consigliarcela, anche sulla certezza di esito fortunato per parte dell'interesse.

In attenzione doi suoi comandi e riscontri me le protesto

Dev. Obb. Servitore
G. B. VERMIGLIOLI.

### N.º 38. GAMBA BARTOLOMMEO.

Soprascritta - All'egregio Sig. Giuseppe Molini, Firenze.

A. C.

Venezia . 49 Ottobre 1835.

Una cara vostra lettera, che ho lasciato senza riscontro, porta la data del 24 Settembre, nè mi è pervenuta quella, che dite d'avermi inviato per mezzo Missiagita il di 3 Ottobre. Ora dunque formo risposta ed a quella del 24 Settembre ed all'ultima del 45 corrente.

Ho fatto qualche gita autunnale, dicendo addio a cose letterarie ed anche a corrispondenze, e mi sono restituito qui, per istare in seno della mia famiglia, spaventata dai primi annunzi dell'introduzione del Colera in Venezia. Finora o il morbo asiatico non esiste, e non incute gravi timori, pochissimo essendo state le vittime, e dubbj i giudizi dati dai nostri Esculapi. Vedremo appresso; ma assicuratevi che io non sono nè sarò al certo fra il numero dei paurosi.

Mi ha recato piacere il trovare qui al mio ritorno i fogli rimanenti che compiono la edizione del nostro libro ". Non dimenticherete di mandarmi i fogli preliminari, il cambio dei cartini e i fogli dell'indice. Non occorre occuparsi d'altre aggiunte e correzioni; tuttavia, siccome dite che i fogli d'indice non sono ancora impressi, così vi trascrivo alquante righe scritteni dall'Ab. Luigi Maria Rossi di Roma il di 26 Settembre scorse, o che istarebhero troppo bene al numero 293 [p. 277] ediz. di Milano 1817 in 12mo. « Non sono novelle antiche, ma scritte molernamente da Geatono Parolini, scrittore piacentino « tuttora vivente, ed autore dell'incontro di Petrarca e di Laura e in Paradiso. I fatti ivi narrati correvano per le bocche di tutta « ed io, che sono piacentino, il ho uditi raccontare mille volte.

Delle novelle italiane in prosa, Bibliografia di Bartolommeo Gamba Bassanese, edizione seconda con correzioni ed aggiunte. Firenze tipografia all'insegna di Dante 1835, in 8vo con una prefazione di Giuseppe Molini.

« nella mia adolescenza. Il Parolini non ha fatto altro che met-« terle in novelle elegantissimamente dettate \* ».

Nell'ultima vostra lettera non mi dite se vi siano pervenuti i rami con i ritratti da far inserire nel libro, e che ho consegnati di vostro ordine a questo signor Giuseppe Gnosto. Quando ve ne sarcte servito, farete ch'io li riabbia. Quanto poi ai nesti conti, sono presto finiti, accettando io il rimborso delle lire 60, 50 austriache, spese in porti di lettere, ed il carico dello spese future a mio peso, ed a compenso. degli autografi de'quali voleste essermi liberal donatore.

Mi fa sorpresa l'annunzio che mi date d'aver prossimo alla pubblicazione un volume di documenti storici riguardanti l'Italia da voi stesso raccolti in Parigi, e non so lodare abbastanza la vostra modestia di restar sempre in silenzio a'vostri amici. lo non dubito, che non abbia a riuscire importantissimo il ibro, ma non saprei farvi buon prognostico come libraria speculazione. Non Documenti ma Romanzi storici vi vogliono, perche i torchi gennano con profitto. Faccio in ogni modo voti percibe vi troviate in istato di continuare s' bella impresa.

lo sono unico possessore di 12 o 14 esemplari delle fabbriche di Venezia e\* e, e mi sono contentato di ritrarre dali librai franchi duccento soli per qualche esemplare loro ceduto. In questi passati mesi bo ceduto i rami (che erano di comune proprietà, vedova Gioegnara e mia) a questo Antonelli, il quale si propone di farmo ristampa, con corredo di nuove tavole c aggiunte. Prima che questa si verifichi io avrò forse esitati tutti i miei esemplari, seguitando a contentarmi dei franchi dugento, prezzo che a voi uure officisco.

Profitterò di qualche occasione per rimettervi il libricciuolo del Doni, che mi avete mandato a prestito, e senza più, in attenzione di vostre care nuove mi confermo

> Aff. Ami∞ BARTOLOMMEO GAMBA.

Non trovo che quest'avvertenza sia stata stampata nel libro sopra citato.

<sup>&</sup>quot; Opera del conte Leopoldo Cicognara in 2 vol. in fol. con molte fig.

# N.º 39. MEZZOFANTI MONSIGNOR GIUSEPPE.

Soprascritta - All' Ill. Signore, Sig. Ginseppe Molini, già Bibliotecario Palalino, Firenze.

Stimatissimo Signore.

Roma, 29 Marzo 4836.

Per mezzo di questo Sig. Luigi Piale, da me sodisfatto delle occores spese di proto, ho ricevuto i volumi del « Vetus Testamentum Graecum e Codice Ms. Alexandrino descriptum, » insieme col « Catalogue of Maps, Prints etc. », che conforme porta una nota inserita, sono presentati alla Biblioteca Vaticana dai Signori Conservatori del Museo Britannico.

Nell'accusarne il ricevimento, attesto la debita riconoscenza verso i Donatori; e grato alle premure da lei avute mi confermo con verace stima

Di VS.

Dev. Obb. Servitore GIUSEPPE MEZZOFANTI.

N.º 40. NODIER CARLO.

Mon chér Monsieur.

(Parigi, Luglio 1836.)

Tout en me rappelant à votre souvenir, et en vous priant de me fournir quelque occasion de vous être agréable à Paris, je prends la liberté de vous commissionner pour un livre dont j'ai besoin, et que je trouve dans votre catalogue, savoir.

Woeiriot Pinax iconicum antiquorum in sepulturis Lugd. 4556, 8vo oblongo cum figuris, 9 pauls. Il doit s'y trouver en tout onze gravures y compris le frontispice et le portrait de Woeiriot. S'il était incomplet ou d'une très mauvaise condition j'y renoncerais.

J'aurais également souhaité dans le catalogue italien page 456 le, Tansillo Stanze di cultura etc., 1537 in 8vo, quoique le prix en soit bien haut; mais s'il est effectivement très beau, seule hypothèse où je puisse y attacher cette valeur, vous ne l'avez pas probablement plus. Dans le cas contraire, je vous serais bien obligé de m'expédier les deux articles dans votre premier envoir par l'intermédiaire de mademoiselle Molini.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec une parfaite estime et un sincère attachement

> Votre très devoué servit. CHARLES NODIER de l'Institut.

# N.º 44. ARTAUD DE MONTOR Sig. Cav.

Soprascritta - Monaieur Joseph Molini , ancien Bibliothecaire du Granduc

Mon chér Monsieur Molini.

Paris, 6 Août 1836.

onnées de sel florentin, et singulierement piquant. Je ne vous éreai que trois observations. — Yous dites que la lettre de Soliman est en arabe, mais elle est en turc: il ne sort de la Chancellerie de Constantinople que des pieces turques.

Mon confrère M. Capponi dit (pag. 69) qu'il ne sait pas ce que signifie Curtaldo. Gela signifie Courtaud. Nous appellons ainsi en langue de manège les chevaux a qui on a coupé la gueue, ou les oreilles.

Il y a en suite une petite inadvertence à l'occasion de la convention entre Clement VII et Hugues de Moncada, redigée en brutte latinità pag. 231. L'annotateur dit qu'elle n'est pas sans doute de Sadoletus qui s'était sauvé dans le Chateau S.' Ange. Or cette convention a été passée dans le Chateau S.' Ange même où l'on dit que se trouvait Sadolet. Il n'a pas redigé la convention, parcequ'il n'a pas voulu, et non pas par cause d'absence.

Je vous demande pardon de ce babil. Au reste, je le repte, ce livre m's fait un grand plaisir. Nous attendous impatiemment le 2.º volume, qui probablement ne sera pas moins intéressant. Je vous remercie de la mention que vous avez faite de moi en termes si honorables. J'ai rendu à Paris les politesses que j'ai reques des Italiens, et je ne pourrais faire autrement.

Je vous salue et je vous embrasse de tout mon coeur

LE CHEV. ARTAUD.

N.º 42

PELLICO SILVIO.

Soprascritta - Al Sig. Molini , libraio Firenze.

Stimatissimo Sig. Melini.

Torino, 14 Gennaio 1837.

Avrei caro che ci potessimo accordare circa il pubblicare eziandio a Firenze i due volumi di Poesie che sto per dare alla luce in Torino. Potrei accettare il partito ch'ella propone. cioè ch'io le mandi i fogli di stampa a misura che verranno dal torchio, affinch'ella e cimprenda costà un'edizione populare; ma richioggo perciò, che mi offra un vantaggio deter-

minato. Ella ben vede che altrimenti io potrei decidermi a fare io stesso in Torino un'edizione popolare, simultanea all'altra più bella, ed a spargère siffatta edizione di vil prezzo pei diversi Stati d'Italia.

Le poesie ch'io pubblico sono 2 volumi in 8vo di 300 pagine cadauno, o poco meno. Il loro prezzo sarà lire 7 i due volumi.

Da ciò può vedere quale abbia da riuscire l'edizione popolare, si per la mole, come per il prezzo, e quindi può regolarsi nel farmi un'offerta.

Uno dei volumi sono cose liriche, e l'altro sono di que'poemetti ch'io intitolo *Cantiche*, del genore dell'altre mie Cantiche pubblicate alcuni anni fa.

In espettazione di risposta, mi dichiaro con tutta stima

Umil. Servo SILVIO PELLICO.

## N.º 43. RENOUARD ANTONIO AGOSTINO.

Soprascritta - A Monsieur J. Molini, à Florence,

Monsieur

Paris, le 25 Février 4837.

Il y a bien long temps que je n'ai eu le plaisir de vous écrire, et voici que je vous importune de deux papiers aux quels je vous prie de voulcir bien donner forme de lettres en les pliant, cachetant, et adressant l'une à M. Domenice Cesoni, libraire a Verone, et l'autre à M. le Prof. Jean Bosini à Pise. J'espere que vous voudrez bien me rendre le service de diriger les lettres et de soigner la fourniture et l'arrivée des quatre volumes que je reclame, que ni moi ni M. Salvi n'avons jamais reçus, et me les envoyer non en un envoi exprêx, mais par la première et plus prochaine occa-

sion. Veuillez prendre connaissance de la petite annoue littéraire que dans ces deux lettres je fais à ces Messieurs de ma prochaine publication de l'Histoire des Estienne. Tout devoué à vous servir je vous salue bien sincerement

#### ANT. AUG. BENOUARD.

PS. On vient de me remettre de votre part le second volume de la très curieuse collection de Documenti inklaini que vous avez eu l'excellente idée d'extraire de cette immensité de volumes où sans vos diligentes recherches ils seraient peut être à jamais restée enseveils. En mon absence le premier volume avait été mis dans ma Bibliothèque, et je suis beureux de ce que l'arrivée du second m'a fait chercher le premier, et donné la satisfaction de prendre ample connaissance de l'un et de l'autre.

Recevez mes remerciments pour votre obligeant souvenir.

## N.º 44. VERMIGLIOLI GIO, BATTISTA.

Soprascritta - Illust. e Chiar. Sig Giuseppe Molini, libraio-tipografo, Firenze.

Mio Sig. Pad. Col.

Perugia, 21 Dicembre 1838.

Se io torno ad incomodarla ne incolni la molta bontà e gentilezza sua di cui mi è stata sempre generosa. Come pogentileza sua caractura de la generosa cortesia sua a favore dell'associazione del mio Malatesta Baglioni? Anche lo stampatore Bartelli, che fa la stampa a sue spese, la ringrazia e le è gratissimo. Non meno grato debbo esserle io stesso per qualche utilissimo lume che ella si édegnato suggerirmi; ella stessa mi scrive pertanto e mi chiede se difenderò il Baglioni, come lo difendo dalle accuse dategli

da un moderno autore; se costui è il Guerrazzi autore dell'Assedio di Firenze stampato recentissimamente in Francia, io lo conosco bene..... ma nou lo confuto che con brevi cenni...; se poi fosse qualche opera che io non conoscessi, prego la bontà e cortesia sua farmelo conoscere. Mi fu data ultimamente notizia d'un Romanzo recentissimo nominato, per quanto mi dicono: Rosa Foscarini, se male non mi ricordo, o titolo poco diverso, che non conosco, ma qualcuno si è impegnato farmelo conoscere : e frattanto se ella ne ha notizia prego informarmene. Ho visto anche la Luisa Strozzi del Rosini, e di vecchie e nuove cose ho visto molto, e finchè ho potuto, inclusive il rarissimo libro di Mambrino Roseo sull'assedio di Firenze, possedendone un esemplare che fu di VS. che si ebbe, se ben si ricorda, un altro esemplare in cambio da me preziosissimo, e che dovea essere l'esemplare di dedica a Malatesta, poichè avea la legatura antica in pelle, con le vestigie delle borchie, e di più con i primi fogli in pergamena, e con le figure in legno colorite. Al mio lavoro furono pure utili i suoi Documenti di Storia italiana, che vedrà citati più volte e che vorrei veder proseguire.

Torno a Mambrino Roseo. Conosco ciò che disse il Moreni sulla edizione veneta del 4534. Ma il Moreni non conobbe l'edizione perugina del 4530, onde più rara della veneta perchè anteriore di un anno; e la perugina, che è quella appunto he io posseggo, e che VS. cheb da me è di una rarità somma. Nelle osservazioni al mio Malatesta dove parlo delle edizioni perugina e veneta, ricorderò anche l'esemplare del Signor Libri.

In attenzione de' suoi comandi, e desiderati comandi, con profondo rispetto me le rinnuovo

> Dev. Obb. Serv. Gio. Battista Vermiglioli.

### N.º 45. TARGIONI-TOZZETTI PROF. ANTONIO.

Soprascritta - Sig. Giuseppe Molini, S. R. M.

Amicone.

1 Febbraio 1845.

Ora si che mi hai rimesso in ordine le mie idee. Anche l'alra girorno almanaccavo fra San Gallo e Del Riccio, e mi confondevo nei casati, fernandomi sul nome Agostino. Fra Agostino del Riccio fiort sotto Ferdinando primo, e scrisse un volume « Trattato d'Agricoltura teorica », e due volumi « Trattato d'Agricoltura pratica », un trattato delle pietre ec.

Mio nonno accenna qualcosa di questo frate di S. M. Novella alla pag. 413 del suo Prodromo della corografia e della topografia fisica della Toscana, e alla pag. XXX della prefazione fatta al Catalogus plantarum Horti Caesarie Florentiei, del Micheli. Ma in manoscritto ho del mio nonno più escutori intorno a questi codici del Del Riccio: e se tu vuoi vederli, abbli a compiacenza di passare da me, e se non ti dispiace puoi venire stasera dalle sette in là che sono in casa, o se ti accomoda in qualche altra ora, fammelo sapere per combinare che ci possa essere.

Credimi frattanto

Tuo Aff. Amico
Antonio Targioni-Tozzetti.

# N.º 46. BAGNOLI PROF. PIETRO.

Soprascritta - All'Illust, Sig. il Sig. Giuseppe Molini, Firenze-

Sig. Giuseppe Stimatissimo.

Senza date, me de S. Miniato, il 28 Febbraio 1845.

Ho ricevuto i due tomi dei Documenti, e il fascicolo dei Codici. Non si creda di aver fatto cosa di poca entità letteraria, e che non lodevole arte sia quella di saper leggere i caratteri de'secoli scorsi, e autografi di diverse mani, e lingue, e dialetti storpiati; ne di poca importanna sono i documenti da lei trascritti, e prodotti da dilucidare e correggere autenticamente un lungo tratto di Storia di tanti muovimenti in Italia. E l'illustrazione dei Codici Palatini è poco ? La ringrazio del dono quanto so e posso. Seguiti a farsi onore e merito, e a credermi di curer

Suo Dev. Servo ed Amico PIETRO BAGNOLI.

# N.º 47. DE BATINES COLOMB.

Soprascritta Monsieur Joseph Molini,

Monsieur.

Florence 17 Juin 1845.

En faisant des recherches pour ma compilation dantesque, j'ai pris note ça et là de quelques rarissimes ouvrages italier restés inconnus ou peu connus des bibliographes, et mon intention était d'en faire l'objet d'une publication destinée à servir de complement et de correctif à la partie italianne de la dernière édition de Brunet. Une personne à la quelle je faisais part ces jours derniers de ce projet de publication, m'a appris que vous vous occupier depuis longtemps d'un travail pareit. Veuillez bien, Monsieur, avoir la complaisance de me faire savoir si ce fait est exact, car dans ce cas je renoncerais à poursuivre mes recherches sur ce sujet, par la simple et seule raison qu'il ne me conviendrait pas à moi qui debute dans la bibliographie italienne, d'aller sur les brisées d'un homme qui s'en occupe depuis si long temps et qu'il a connait si bien.

Je prends la liberté de vous adresser les onze premières feuilles de ma Bibliografa Dantesca, et si vous voulez bien le permettre, je vous ferai tenir les autres successivement. Je vous serai fort obligé, Monsieur, si vous deignez les parcourier et me signaler les erreurs ou omissions que vous y renoctrerez. Je crains fort que les unes et les autres soient nombreuses, car ce travail aurait desiré quelques mois encore pour être revu et completé d'une manière satisfaisante.

Veuillez bien me croire, Monsieur, votre tout devoué serviteur

COLOMB DE BATINES.

COLOMB DE BATINES.

### N.º 48. MELZI CONTE DON GAETANO.

Soprascritta - All'Ornatissimo Sig. Il Sig. Giuseppe Molini, Firenze.

Pregiatissimo Sig. ed Amico

# Milano, 2 Febbraio 1846.

La ringrazio de'complimenti trasmessimi per mezzo di suo figlio. Il pieccio irvolto fu subito mandato al Conte Giberto Borromeo, che mi significò giorni fa ch'ella si occupava della nota delle opere del Savonarola, che mi aveva promessa da qualche tempo. lo l'aggradirò assai. In questi giorni ho acquistato un magnifico esemplare in pergamena degli amori di Dafni e Cloe stampato nel 1811 con bellissime miniature di un Cigola bresciano, quel medesimo che miniò gli esemplari in pergamena del Da Porto, novella di Giulietta e Romeo, uno de'quali sembrami avere memoria che sia nella Palatina. Mi dica, è a lei cognito quanti sieno gli esemplari tirali in pergamena della sopra rammentata edizione del Longo, a cui assistette il Ciampi? Bramerei saperlo onde fare la nota analoga al mio esemplare. Nell'archivio storico, il cenno che si fa da un certo Sig. A. della Guida di Milano, pecca d'inesattezza o di calcolata dimenticanza. In questa si rammentano la libreria Belgiojoso, e la mia. Che si abbia taciuto della seconda nel cenno posso immaginarmi il motivo, non così di quella del Principe di Belgiojoso, assai più pregevole di qualche altra pe'Mss. istorici, come ho potuto jo stesso convincermi. Chi è questo Sig. A .....? Mi voglia bene, e mi creda quale me le dichiaro

> Servitore ed Amico GAETANO MELZI.

N.º 49.

GIUSTI GIUSEPPE. \*

Soprascritta - Al Sig. Giuseppe Molini S. R. M.

Mio caro Molini

11 Febbraio 1850.

Ebbi la lettera del Consigliere Bernardoni e te ne ringrazio; ma io non posso rispondergli perchè sono ammalato. Mi potresti fare il piacere di avvisarlo di questa cosa, di pregarlo a scusar-

G. MOLINI.

Morì questo dotto e carissimo amico in età di soli anni 40 appena compiuti il 31 Marzo 1850 a ore 4 della sera. La presente lettera fu dunque una delle ultime da esso scritte.

mi, e di dirgli che io gradirò moltissimo il suo libro e che può farmelo avere per mano tua.

Scusa l'incomodo e ricordati di me

Two Affex. GIUSEPPE GIUSTI.

N.º 50.

VALERY Sig.

Soprascritta - Monsieur Molini, 74 rue Richelieu Paris.

Mon chér Monsieur.

Paris . . . . . . . . . . . . . . . .

Un exemplaire des sette Basiliche di Roma est en effet destiné à la Bibliothèque de Versailles, et je viens d'en recevoir les dernier fascicules, moins un. Mais le prix de cet exemplaire à toujours été acquitté par l'intendence de la liste civile . et la facture doit être remise à Monsieur Barbier sous-Bibliothécaire du Louvre.

Nous serons enchantés, cher Monsieur, de la visite que vous nous faites esperer, et nous desirons en être avertis à fin de ne pas être aussi malheureux que lors de la première.

Agréez l'assurance de mon sincère attachement

VALEBY.

# INDICE ALFABETICO

# SCRITTORI DELLE PRECEDENTI CINQUANTA LETTERE

| Lettera                            |
|------------------------------------|
| Akerbiad G. D. Archeologo N.º 4    |
| Albrizzi Teotochi Isabella,        |
| autrice di varie opere = 45        |
| - della medesima altra let-        |
| tera                               |
| Arland de Montor, Traduttore       |
| di Dante in francese, e au-        |
| tore dl varie opere » 35           |
| - del medesimo altra lettera » 41  |
| Bagnoli Prof. Pietro, autore       |
| del Poems il Cadmo, ed             |
| altro                              |
| Balbi Adriano, Geografo 33         |
| Balines, Colomb de, Biblio-        |
| grafo                              |
| Botta Carlo, istorico 47           |
| - del medesimo, altra lettera » 29 |
| Ciampi , Profess, Sebastiano .     |
| Grecista e Archeologo 6            |
| - del medesimo, altra lettera » 42 |
| Cicognaral, Conte Leopoldo.        |
| autore della Storia della          |
| Scultura, ed altro 31              |
| Colombo Ab. D. Michele, let-       |
| terato ed autore 25                |
| Foscolo Ugo , autore » 8           |
|                                    |

| terato                            |
|-----------------------------------|
| Foria (Del) Francesco , Prof.     |
| di Greco, e Bibliotecario » 36    |
| Gamba Bartolommeo, Biblio-        |
| grafo 26                          |
| - del medesimo altra lettera » 38 |
| Glusti Gluseppe, Poeta » 49       |
| Lampredi Prof. Urbano . Let-      |
| terato                            |
| Landi Marchese Ferdinando.        |
| Matematico e Letterato » 24       |
| Litta Conte Pompeo, autore        |
| delle Famiglie illustri Ita-      |
| llane                             |
| Lucchesini Marchese Cesare.       |
| Grecista e Letteralo » 20         |
| Mai Card, Angelo, Letterato       |
| ed editore d'antichi ma-          |
| noscritti 32                      |
| Manzi Guglielmo , biblioteca-     |
|                                   |

Fossombroni, Conte Vittorio, Diplomatico ed Idraulico N.º 30 Francesconi, Prof. Daniele let-

Lettera

| Lettera                           | Letters                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| MelzifConte D. Gaetano, Bi-       | Spencer Milord, Bibliografo, N.º 40 |
| bliografo N.º 48                  | Targioni-Tozzetti Prof. Anto-       |
| Mezzofanti Mons. Gluseppe,        | nio, Scienzlato Naturalista. » 45   |
| poi Cardinale, Linguistico » 39   | Trivulzio Marchese Gian Gia-        |
| Montani Gluseppe, Letterato. > 27 | como , Bibliografo, 5               |
| Nodier Cario, Letterato fran-     | - del medesimo altra lettera » 45   |
| cese                              | Valery , Letterato francese ,       |
| Pananti Filippo, Poeta e Vlag-    | autore di una buona de-             |
| giatore 7                         | scrizione dell'Italia e di al-      |
| Pellico Silvio , Poeta » 42       | tre opere » 50                      |
| Piazzini Gluseppe Professore      | Vermiglioli Cav. Gio, Battista      |
| d'Astronomia                      | Archeologo 3                        |
| Pindemonte Cav. Ippoiito,         | - del medesimo, altra iettera . U   |
| Poeta 4                           | Visconti Ennio Quirino Ar-          |
| Raul Rochette, Archeologo         | cheologo ed autore di mol-          |
| Francese 34                       | te opere                            |
| Renouard Antonio Agostino         | Zannoni Ab. Cav. Gio. Batti-        |
| Bibliografo 43                    | sta Archeologo e Segreta-           |
| Rossetti Gabriele , Poeta e       | rio dell' Accademia della           |
| commentatore di Dante . » 24      | Crusca»                             |
| Schoell Consigliere, Lette-       | Zurla D. Placido, poi Cardi-        |
| rato prussiano » 43               | naie, autore dei Viaggi di          |
| Sestini Domenico, Numisma-        | Marco Polo, e di opere              |
| tico                              | sulle antiche mappe ec > 44         |

### ALCUNE

### AGGIUNTE E CORREZIONI AL PANZER

### ANNALES TYPOGRAPHICI

NORIMBERGAE 4793-4803, 44 VOLUMI IN 4to

CON IN FINE

LA DESCRIZIONE DI VARIE OPERE
STANPATE DOPO IL MDXXXVI



### AL LETTORE

Aveva mio padre presa l'abitudine, fino dai primi anni che applicava al commercio, di descrivere diligentemente in schede le opere stampate nei secoli XV e XVI che gli passavano tra le mani e che non trovava registrate negli Annali del Panzer, oppure che non erano in questi convenientemente descritte, e ciò forse coll'idea di pubblicare un supplemento all'opera medesima. Continuò egli in questo divisamento fino all'anno 1850, epoca nella quale incominciò il laborioso Catalogo delle edizioni del secolo XV, che si conservano nella nostra libreria Magliabechiana, lavoro che gli fece abbandonare l'idea del sopramentovato supplemento. Ora avendo io trovate tutte le schede da lui fatte a tale scopo, ho creduto fare cosa grata agli amatori della scienza bibliografica pubblicandole, attendendo che venga il momento favorevole di poter dar fuori l'altro suo più importante lavoro del menzionato Catalogo Magliabechiano. Ho dunque divise queste schede in due classi, in Aggiunte ed in Correzioni. Ho ordinate le prime nel sistema adottato dal Panzer, cioè per città e per anni, separando il secolo XV dal XVI. Le seconde poi le ho divise per volumi, indicando il volume, la pagina ed il numero degli Annali del Panzer, al quale si riferiscono. In fine ho aggiunte le descrizioni di varie opere, che sebbene non appartengano all'epoca abbracciata dal Panzer, per

essere stampati dopo il 1536, pure mi sono sembrate interessanti e da non doversi trascurare. Ho quindi compilato, come meglio ho saputo, un indice alfabetico dei 396 articoli che compongono questo lavoro, onde facilitarne la ricerca.

Ho scrupolosamente copiate queste schede quali le ho trovate; e se vi s'incontreranno alcune descrizioni in latino come nel Panzer, ed altre in italiano, ciò deriva che probabilmente si riserbava a metterle in seguito ed a tutto suo comodo in latino. Io però non ho voluto alterarle, e le ho trascritte quali erano.

Diversi dei libri in queste nominati sono stati poi veduti anche dall'Hain e riportati nel suo Repertorium Ribliographicum, pubblicato a Stuttgard nel 1826 in 4 volumi in 8vo. Cionnonostante ho amato pubblicare anche le descrizioni fatte da mio padre, che, se non altro, hanno il merito di esser fatte col libro sott'occhio, come si rileva da alcune di esse; e questa circostanza dà alle medesime una maggiore importanza per assicurarne l'esattezza. Agli articoli citati dall'Hain ho aggiunto, in parentesi, il numero di richiamo, onde ognuno possa confrontare le due descrizioni. Forse qualcuno me ne sarà sfuggito, onde per questa e per altre mancanze che si trovino in questo lavoro, imploro l'indulgenza del benigno lettore.

Luigi Molini.

### AGGIUNTE AL PANZER

### SECOLO XV

#### BONONIAE.

#### MCCCCLXXXIII.

1. Trabisonda. Mance la prima carta fores bianca. A pog. a. 2. Incomincia el libro intitulato la trabisonda, opera di summo piacere e molto a li auditori grata per le gran cose in essa contenute, si et per li excellentissimi bomini li quali hanno al mondo acquistata eterna gioria et fama. In fine: Finis Laus Beo, Impresso ne la incitia et aima citade di Bologna per mi Ugo di ruggerii, nel tempo del felico estado de libertade de la detta bologna. Regete. sotto al divo Giovanne secondo bentivoglio citadino primario. Ne li anni del nostro Signoret 4883 adio Marzo. etc. etc. A tergo è il registro. In folio, carattere seniorico a 2 colonne di 6 etcare l'una, sensa numeri ni richiami, col registro a-t. I fogli a, 1, t son quaderni. I fogli f, g son duerni, tutti gli altri terti.

#### MCCCCLXXXIV.

Consilium Sapientissimi Cyrri Regis Persarum in Vita Exitu. - Hae
in fronte, Ht. maiuse. ceeptis tu extremis - A tergo - Illustri Domino D. Joann. Bentivolio ee. - a c. 3. reeto - Testamentum
Cyrri Persarum Regis fortunatissimi simul et sapientissimi per
Audream Magnanimum Bononiensem oversum. - parimente in

maiuscole - E in fine - Bononiæ per Platone, de Benedictis Anno Domini M. cccc. LXXXIV. Die vero III Iulii.

L'opera è tutta in Italiano, e le sole intitolazioni sono in Latino.

#### MCCCCLXXXVI.

3. Ad venerabilem in christo patrem Fratrem Marchu. Ariminesem, prologus in usurea libello perulli et copioso Fratris Alexandri Ariosti ordinis minorum foliciter inclpit - Hee in fronte. In fine operis. Venerabilis ac utriuse, iuris pertitssimi viri fratris Alexandri ariosti de ferraria ec. impensis prudentis invenis balbasis de byrbena etc. - in fine indicis Explicitum rubrice ec. - Ser Jacobi de peregrino viro egregio cives. Bononiense. Bononien impressus est. M. cocc. laxxvi die 15 mensis aprilis - in 4 to got. a 2. col. con registro - d. (libai 1653).

#### MCCCCXCVII.

4. Illustrissimi ac tuictissimi. Philippi ducis Burgudin: Brabatis. Comitisq, Flandria Bildalia. Zeladia. etc. Medico accuratissimo magistro Nicolao Stael: Hermani. Stylerhoue. de Vyana german: perutitin Elegin. – Hæc in fronte fol. Ai. † fol. Aii. Ai clarissimu. artiu. et medicinæ doctore. Magistru. Nicolau. Stael Serenissimi. Burgudine ducis Philippi medicu. Solertissimu. Hermani. Kunyt de Stylerhouen Comodio salebrosa atq. lepidissima cui titulus Scorretta. – In fine Impressum Bononie per me Illeronimu. de Benedicits Anno domini Meccel.XXXXvii in 4to di 8 carte col registro A quaterno, hel carattere tondo (Bain 9785.).

#### SINE ANNO.

5. La Historia et il Pater nestro et priego di Santo Giuliano: et si come egli amazzo il padre et la madre: et altre laude hellissime. Sotto un gran legno, a tergo il testo in ottare a 2 colonne di ottare è e mezzo l'una. - In fine - In Bologna per Bartholomee Bonardo da Parma et Marcantonio da Carpo in ito carattere tondo 4, carte. 6. Historia del Buch Valentino - Subito un legno, poi - Historia come el Duca Valetino. figi tre volte di priginor composta per Messer Francesco Sacchino da Mudiana - poi il testo in ottare a 2 col. 5 per colonna, car. tondo. - In fine - In Bolicopa per Alexandro Lippo - ni 450 Quattro carte con registro A.

#### BRIXIAE.

#### MCCCCCXCVII.

7. Opuscula et tructatus quamplurimi Saneti Bonaventure Cardinalis ordinis minoru. Hen i fronte. - In fine. Librl et tractatus una cum oratione etc. per Bernardium Misintam pap, sumptibus Angeli Britannici: vigilanti cura impressi finiuni circiter. Birixie: anno gne. M. cecc. luxuxvij pridic Calend. Januari. In 10 pic. go. d. adve colone od registro - z., 2. A. N. [Hini 346].

#### SINE ANNO.

- 8. licomincia il libro iertio dello Almausore overo Cibaldone, soto un legno, poi il testo in terzine a due colonne. – In fine Brixie per Damianu, et Jacoba, philippa; in 4to carattere semigotico, 44 versi per pogina, del principio del 500. 6. Carte col registro A, A.3.
- 9. Incomincia la presentatione di Habraam et de Isaach suo filirolo. Questo è nella prima pogina con solto un legno rappresentante il sacrificio d'Abramo. Comincia sotto il testo in ottave a 2 colon. di §2 versi. Carat semigot. in §10 - In fine - Qui è finita la festa di Habraam coposta, per Feo Belcari Cittadino Fiorentino. Stampata in Bressa adi 3 di Agosto. Pare del 800.

#### Burgis.

#### MCCCCXCVII.

10. Ad Joannem Hispaniae et Siciliæ principem clarissimu. epigrama. Lucii marinei siculi sup. una inventa perciosa. Margarita. – Sequuntur illustrium Romanorum Epistolae ab eodem selectae; postea opuscula varia ejusdem præsertim poetico. Tutto ció che.

45

precede è stampato a tergo della prima cărta. - In fine - Lucii marinei Siculi opusculi finis impressum in civitate Burgitana a Magistro Federico Basiliensi. Anno a partu Virginis M.cocc, xvvii.

### FERRARIAE.

#### MCCCCXCI.

 Excellentissimi viri Ugonis senensis in prima. Fen priml canonis Autoene. Expositio feliciter incipit - In fine. - Ferrarie opera Andree Galli anno M.cccc.xcj, die vo. xiii mesis. augusti - goth. 4to fol. (venduto Paoli 30).

### FLORENTIAE.

#### MCCCCLXXXI.

12. Lagiostra di Lorenzo Demedici Messa in rima Daluigi Depulci Anno MCCLIXVIII - Haee in fronte, e sotto due ottave. - In fine Impressum Florentie A. D. N. CCCC. LXXXI. Die XVIII, Men. Martii, Amen. 4to car rotondo, col registro a-d. Contiene 7 ottave pagina. Netsumo cida neppure quest'opera di Luca Pulci, qui attribuita, a totto, a Liugi.

#### MCCCCLXXXIII.

#### MCCCCLXXXIX.

 Psalterium (mancaudo la prima carta al mio esempl, non posso descriverlo bene) Al foglio a ii - In nomine dni. nostri etc. Ordo psalterii scudu. morem et consuetudine. etc - In fine - Explicit psalterium cu. hymnis secundu. curia, romanam. Impressum florentie per presbiteru. Fraciscu. bonaccursium et Antoniu. venetu. ano. salutis domini Meccelxxxviiij, decimo tertio caiendas Junii – fol. bellissima edisione carat, gotico grande a 2 colonne, rosso e nero.

#### MCCCCXCI.

15. Pictagoras arithmetico introductor. Hace in fronte cum imag. Petagoras sedentis et docuntis, fol. a. 2. Philippi Calandria da nobilem et studiosum Julianum Laurentii Medico. de arimethrica opacutu. - In fane - Firenza pe Horzenza de Morgani et Giovanni Thedesco de Maşanza, finito a di primo di Genaio 1691, in 8vo. Libro Intalmo, carsta. cel, filain 1623.

#### MCCCCXCVI.

- 16. Monte delle Oratione. Hace in fronte, cum figura comprehen totampaginam, et rapprent, un monte con carie persone che attance randolo ed in cima Iddio Padre. In fine Impresso in Firenze con diligental est ridocto in lingua Toscham Ad instantia di Ser Piero Pacini da Pescia per Ser Francesco Bonaccorsi Adi x di Massio Moccellativi.
- 17. Nel nome di Christo Jesu Incomincia el vocabolista ecclesiastico ricolto el ordinato dal povero sacerdote di Christo facilio vanni Bernardo savonese del sacro ordine de eremiti Observanti di Sancto Augustino. Hace in fronte corract. maiusc. seguantur duo disticha latine. Fol. a il incipit, admonitio ad lectorem absque ullo titulo et inde tectus. In fine. Impressi Florentie Ser Laurentius de Morgianis xv Kalen. Decembris n.cccc. LXXXVI in 8vo sine numeris cum reg. a r iiii, f ii, carattere romano.

#### SINE ANNO.

 Gæsar Thortus Escolanus Philosophiæ ac medicinæ scolaris Illustrissimo domino D. Andreæ Matheo Marchioni Betontino ac Regio senescalco dignissimo: S. D. Hace in fronte, char. majusc. Segue sotto la dedica fol. a-i, al fol. a iii, dopo versi 3 Cassas.



THORTI'S AO ABRUM, fol. a. v., dopo 16 versi: Triomphus Amoris Cesaris Thorit. – In fine – Impresso in Fireuze per Ser Francesso Bonacorosi. S. A. in 4to carat. India col. reg. a-f iii. Contiene poesie Italiane, sonetti etc. tanto del Torti che d'altri autori. Jipada a tutti, lo stesso Tiraboschi (T. VI, Libro III, S.xI) non ha redute le poesie del Torti.

- La hystoria Del mondo fallace. Sotto un legno, rappres una bussola di otto venti. Indi il testo in attave, 3 per pagine carat. tondo.
   — In fine – FINIS. Joannes Florentinus. In 4to. Quattro carte conregistro A.
- 20. Soprascipti di Introscripti Di Lettere Bi Come si debbe scrivere a diverse persono. Bisco in Fronte char, ruttore cam fig. majori docentis. In fine PINIS. Impresso in Firenza (at mio exemplere vi è poi MS Compato, in Sienta ad is encombra en letta). E stampato in rosso ein mera. Libretto di 12 carte in 4to enza numeri col prosistro a maderno e, b durano. Omi soza, ha 9 reservato.

# MANTUAE.

21. Expositio uersoris prestantissimi dodoris parisiensis super sumulis, magistri Petri hispany, Hace in fronte. seq. testus. — In fine — Divo Lodovico Illustri mantuanorum pricipe, regnate, etc. etc. imprimete. magist. Paulo de upcach germatio. etus artiseperio absolutume, est Mante. Anno verbi incarnati milestino quadrigentesimo. septuagesimo tertio die vero vigesima septa. nouembris – In 4t ocar, pol. 3. etc. lenza rep. pog., në richiami,

#### MEDIOLANI.

#### MCCCCLXXXVII.

12. Loica uulgare e philosofia morale composta e traduta da duo valentissimi loici e grandissimi philosofi in dialogo - Questo sul frontespisio con una vignetta. - In fine - ûnisce el dialogo de frate Jacobo champhora da Genoa, Milano Scinzenneler Mcccclxxviji ad ixxij de nouembre, in 8vo carattere poico cente 88 registro a-i-

#### MCCCCCXC.

23. Nel nome del nostro Signore iesu xpo. Incomincia la corona de la beatissima Uergine nuria. E questa devotoe: se distingue in sexanta trei capituli secodo, li ani. che viuete. essa imaculata: matre de dio in qsto. mondo. La quale deuotione qualuncha dira deuotamete: spero deuentara vero amatore de la gratiosissima regina del celo; e finalimente per suo adiutorio peruenira a la gloria de vita eterna. Capitulo i

Aue maria dignissima ma-

dona etc. etc.

Così stà nel fol. a-i, e seguita sotto il testo. – In fine. – Impressum Mediolani per Magistrum Leonardum pachel. Anno domini M.cccc.Lxxxx. die xxviiij Maii. In vigiliis pentecostes. – FINIS.

In 16mo senza numerazione di carte ne richiami col registro a, b, c, d, e, f quaderni, e g quinterno. L'opera è tutta in versi in carattere gotico.

### MCCCCXCI.

14. A terpo di un foglio bianco è una figura in legno rappresent. In morte di Visbe, e sopra è seritlo Phasso II Susa. La sevalada carta comincia col testo – Superno padre dio nro. signore – in attave, carattere semigotico, à ottave per pagina a 4 coloma. In fine FINIS. – L'opera è di Tommaso Colido Milanese, stampata circa il 1491 in Milano, come dice il Piccinelli. Sono otto carte in 160 bell'edictione.

# MUTINAE.

### SINE ANNO.

25. Passione o vero legenda de sancta Orsola con undici milita vergine - Sotto un legon, iutil it lesto in ottane a duc colonne, carattere semigotico. - In fine. - Stampato in Modena per Antonio Roccoiolo. Sono quattro carte, bell'edizione, che para della fine del 100. Sono quattro carte, bell'edizione, che registro.

- 16. Li septi Peccati Mortali. In rima pgg. 1.º con una tavola in legno rappres. Adamo de Eva. Sotto il testo in ottave caratt. gotico a due colonne di 4 ottave Funa. Ha due sole carte. In fine FINIS, Impresso a Modena e il ritratto di S. Geminiano Vescoro di Modena in 4to.
- 7. Novella d'Ipolito Bonodelmonti e Lionora de Bardi in 4to ensa alcun frontespisio ni titolo. L'opera comincia subito el teste sens' ditro initiolatione coil Nt 1.8 Macsuraca e bellissima Cita de Fiorenza etc. În fine. F. I. N. I. S. Explicit historia Hipoliti ipressa. mutine per me magistrum Michaleem Volmar in 4to bel carattere rotondo col registro b quaderni, sensa muneri ne richiami. Opin jogina ha 24 sersi. L'opussolo ha 16 carte e l'opera finisce colla 32.º pogina occupandola tutta. Non tronandori noticia alcuna di questo Michele Volmar, pare che questa sia la prima edizione di fale opera. (La tendei 20 secchini).

### Neapoli.

### MCCCCLXXVIII.

- 28. Incomenza el Libro chiamato della vita costumi natura et ome, altre cose pertinente tanto alla conservatione della satinta dellomo, quanto alle cause et cose hmane. Coposto, per Al-berto Maguo filostò e ceclellentissimo. Lege filolicier. Al fol. Napoli impressum sub aureo seculo et augusta pace serenissimi Perdinardi Regis Chementissimi opa, se impensa Magnifici Domini Bernardini de Gerardinei de Amelia militis comitis palatini ac Regentis magnam curiam vicarie. Vivil Regis Ferdinandi Consiliarii dil. Vitimi Augusti. Anno salutis M. GCCC. LXXVIII. Carattere Bonano. Precede una lettera di Francesco Tuppi a Bernardino Gerardino Amerino. Soguona undicif fodia dindizie. isdid corpo dell'ocera fodi 57 (Hist) 18078.
  - Officium etc. Precedono 12 carte cont. il Calendario. Comincia il testo coll'intitolazione: Incipit officium beate marie virginis secudum. consustudinem romane curie – Ad matutinas.:

In fine al recto dell'ultima carta. Beate marie uirginis ofizium impressum Neapoli per magistrum Mathiam morauum finit feliciter Anno dni. M. cocc. Ixxviii. Decima die mesis. Nouembris. A tergo bianca. In 16mo rosso e nero in bellissimo caratters tondo grande. Non ha numeri, richiami ni registro. L'esemplare che ho sott'occhio è stampato in bellissime pergamene, e ornato di vaghe miniature in colori, e d'iniziali ornate di tratteggi, in parte in oro, e in parte colorite (Hain 14987).

#### PARISHS.

#### MD.

30 Benedictio dei patris cumagelis, suis sil supe, me ame. Bndictio, iesu xp, lo cui agelis, suis sil sup, me ame. Bndictio, saste. marie cum filio suo sil sup, me ame. etc. Questo è il fronte-pissio con sopra uma figura rappr. 2 Angeli che trappono un gran calice. Segue il Galendario, carie preci Francesi e Latine: poi: Hore diue marie secundum usum turcanasis. Ed in fine. Ces specules. heures a lusage de... furent acheuces le vutt un douous mil cinq care Pour Anthoine Verard librarie etc. In do con molte figure in lagno. L'ho acuto in cartapecora con fig. ministe e dorate.

### Pisciae.

### MCCCCLIX.

31. Incipit tractatas de baîneis lucensibus et primo de baîneo Uille dicendu. est. Hace in fronte fal. a, ij. Foran fal. a, ijlume rin. fal. a, illume rin. fal. a,

#### ROMAE.

#### MCCCCLXX.

 Tractato. utile. e. salutifero. de li. consigli. de. lasalute. del. peccatore. Hace in fronte, e subito sotto la dedica – Agli magnifici conservatori prestanti caualeri uencrabili e deuoti citadini del borgo de Santo Sepulcro, frate Antonio de uercelli posessore



de Cordoue e regola de li frati menori etc. etc. Dopo la suddetta dedica, nella detta pagina prima comincia il testo – In fine – Forniti sono il consiglii de la salute del peccatore M. CCC. LXX. in 4to senza veruna segnatura në registro. Carattere tondo, sembra di Roma del Panartz. E di carte 58 contennote ognusa 38 versi.

#### MCCCCLXXVI.

33. Incipit tractatus notabilis de excommunicationib. Suspessinibus. Interdictist. Irregularitatibus et Penis Fratis Anthonini. Archiepiscopi Florentini. de ordine predicatorum salubriter. - Home hir fonte, praecedit trabula fol. 1. In fan. Absolutus set. Borne hie impressus Dominio eminente Stxli fiii Fontifici. Max. sub Annis quoc, dominice Incarnationis ». Cocc. LXXII.\* Calend. uero Julii. Extiterat finiciter - Segunutur varias bulkae Pauli III, in tribus papinibus comprehensor. In fan. Finit saluberrime. In fat max. carat. goth. 2. column. 63 versibus. Sine sign. pagin. et custod. (Ikini 1259).

### MCCCCXCVI.

34. (Missale Romanum.) Primo pag. alba. Ferro Tabula annorum coxmuniu. et bisextiliu. Interaru. dominicaliu. etc. etc. Sequitur Calendarium, inde Festo ru. mobilium canon. inde Camtele misse, inde tobulee, che sono in tutte 12 caret, indi il testo a due colonne col titolo Dinica. prima Adentus — Incipi ordo missalis sedm. consueutdine. Romane curie Dominica prima de aduetu. Statio ad Santa. Maria. maiorem. Ad missa. Introtius. In fine Impressus Rome per magistru. Stephanu. Plauck Patavinensem. Anno dni. M. cece. xevj. Die vero ultima mesis. Octobris sedente Alexandro vj polifice. maximo: Anno etus quinto. Laus Deo. In fol. rosso e nero, caratt. gotico a 2. colonne, col repistro 2-x, A-F e le carte i ecexviji jumeralo. De ne ho avuta una copia in pergamena che avevo appartenuto ad Atesandro VJ (Hain 14151).

#### SINE ANNO.

 Clauis Argentea totius logices a Magistro Cypriano Beneti doctore Parisiensi. Nuperrime confecta – Haec in fronte sotto vi sono

- 3 distici. In fine. Deo gratias. Impressum Rome per A. Stephanum. in 4to, carattere gotico a 2 colon. É ripetuta in fine una figura, che trovasi anco in principio dell'altra opera dello stesso, intitolata: Figura quadam etc.
- De defectibus occurrentibus in missa. Haec in fronte sequit. textus. – In fine – Et sic est finis Laus Deo. In 4to car. got. di Roma Guldinbeck. Opuscolo di 6 carte di 35 versi.
- 37. Incomenza una breve et utile expositione del sapientissimo Catone Hace in fronte fog. a. In fine Lars Deo sempen. Impressum Rome per Andrea. Iritag de argentina. A di viii de Zenaro sine anno in 4to. I distici sono in carat, got. e l'interpretazione e costrusione in car- rom. col registro a-d.
- 38. Tesurus Pauperum. Opera nobilissima del preclarissimo phinosopho Abberto magnio investigatore diligentissimo de le cose naturali et prima. De la virtú de alcune herbe: Libro primo. De la virtú di alcuni animali. Libro terzo. De molti secreti causati da la natura de dicte herbe et piere et animali. Item un altro libreto nobilissimo: qual tracta de le cose marcuigiose del modo. coposto. per lo dicto philosopho. In fine Impresso nel nome de dio ne la inclità cità de Roma in 4 to pircolo.

#### SENIS.

### MCCCCXCI.

39. Prohemiu tractatus rationalis sue. Olivieri medici familiaris Reverendissimi dni. anacti Bataschi dni. Irancisci dyaconi Cardinalis senssis. ad Reverendissimu. dn. dominu. Johanne. magnifici viri filiu. Laurenii) Medice. Cardinalem Florentinuu. – Haee in fronte fol. a-i a due colome, e il detto litolo forma il principio della prima coloma. – In fine – El tia finitro freliciter etc. etc. impressum in alma Senen. Studio ac diligentissime emendatu. per eundem magistrum Oliucrulu. artiu. et medicine doctore. Anno ab humane salutis origine M. COCC. LXXXXII. Die vero xxviji Nouebris. al laudem dei golroissismii. – Scquatur Correptiones opis. ac Registru. quinternorum – In fol. car. got. a. 2 colome: (Ilin. 18007.).

#### VALENTIAE.

### MDII.

40. Lectura aurea I. U. monarche D. Joanis. Marie Riminaldi Ferrariensis. super prima C. noviter in lucem edita. Cod il fronceptiso. A terpo è la deica di Scipione Orabono a Franceso Gonsaga marches IV di Mantora. Al foglio a ij comincia il testo. - ha fine - Celeberrimi . Jo. Marie Riminaldi . . lectura. finitur . . . castig, per . . . Scipionem Orabonum . . Sermidi impressa per magistrum Laurentium de Valentia heredum auctoris impensa M. coccoji die zij decembris . . . in fol. grande. Sotto è il registro e quindi la impresa dello stampatore. Noncia il Panser qualic attic de deve essere nel Mantorano. L'edizione suddetta è in car . got., sensa pagine, col registro a-m. terni, cocttuati k. ]. ne he son duerni.

### VENETIIS.

### MCCCCLXXIII.

44. Incipit Confessionale in volgari sermone editum per Venerabilem P. D. Antoninom Archiejscopom florentis ordinis Predicatorum. Hace in fronte lit. majuse. seguitur textus. Omnis mortilium cura. — In fine P- Finisce lo confessionale stampato a Venesia per Christophoro Arnoldo a laude et gloria di Jesu Christo omnipotene M. CCCC. LXXIII, in 4to sensa registro, ni altro segno. Seguitur In nome del nostro signor messer Jesu Christo etc. incomincia el libretto dela doctria. Christiana etc. — In fine — Deo Gralias. Termina la factola, che comprende 5 pag. es i estende solo all'opera prima suddetta del Confessionale e finire così — De Vortais. — a. C. LxxXVIII.

#### MCCCCLXXVI.

 M. T. C. Oratoris clarissimi ad Herennium Rhetoricorum Novorum Liber Primus (tutte maiuscole). Haec in fronte fol. a n foglio a album. – In fine Emendata manu sunt exemplaria doctu.

Omniboni: quem dat utrag, lingua patrem.

Marci Tullii Ciceronis Oratoris Clarissimi Rhetoricorum Veteru. Liber Vltimus. M. CCCC. LXXVI. In folio (Hain 5060).

#### MCCCCLXXVII.

 GAI PLINII SECURDI OBATORIS NOUOCOMENSIS Liber illustrium Viror. de Proca rege albanorum. - Haec in fronte, sequitur textus. - In fine - Pinis -

> Qui cupis în paruo compendia prisca libello Me lege: succinctae sum pater historiae. Si petis artificem: quis sit: patriamq. requiris. Jacobi Andreas: et Catharum patris.

Andrea Vendramino Principe Venetiis impressum M. CCCC, LXXVII. Nonis Ivnii,

Edizione Principe, con data; ignota a tutti i Bibliografi. È in 4to senza nessun contrassegno, di carte 25 di bel carattere rotondo.

### MCCCCLXXIX.

44. LIRRO DE LATGROIA - CANTO PAIRO, Hace în principio del fojio a ê bianco. Solto vien subisto il testo a due colone, in caratteri semigotici. - În fine - Il libro de lanchroia qui finisse. ipresso. ne la magnifica cita de ucesia. ne glanni del Signore : 473 ais giorni 28 di setebre. p. magistro philipo de piero miser Johanne mozenico felicissimo duce iperante, etc. Solto irregistro. Poema in 13 canti n fol. maze. (Hain 964).

#### MCCCCLXXXVII.

45. Opus Alexandri grammatici pro eruditione puerorum utilissimum. Incipit. Hee in fronte, et sequitur subter teztus fol. A. – In fine – Alexandri grammatici opus interpretatum a viro eruditissimo grammatico domino Ludouico de graschis. Im-

- pressu. Uenetiis, per Bernardu. Benaliu. bergomensem. Anno salutis M. cocc. lxxxvij die vij mesis. madij in fol. carat. got. col registro A-H.
- 46. Incominciano le deuote meditatione sopra la passione del nostro Sigonore, cauate e fundate originalmente sopra sancto Bonauentura cardinale del ordine minore sopra Nicolao de Lira, etiandio sopra altri doctori et predicatori approbati. – In fine – Impresse in la incidia citia de Venetia per Jeronimo di Sancti et Cornelio suo compagno, de mille quattrocento ottantaselte in 4to carat, osò, on undoi (azole in lonon assi curiose.

#### MCCCCLXXXIX.

47. Prima charta alba est, ad tergum. Ludovieus flortunatus artib. studes. oil. domini martii Magnifici domini orsali manulessi.
– In fine – FINIS – Impressum venestiis per Magistrum Andream de pasua. Calabren. M. cectaxviiii jidisus Decembris, in 4to goth. col registro a-b. Contiene sonetti ed altre poesie italiame di genere amoroso.

### MCCCCXC.

48. Officium B. M. V. Comincia col calendario, sensa frontespizio 12 carte. Initius sacti. exangelii sm. iolanne. ed altre preci 5 carte. Poi. Incipit officu. etc. – In fine – Impressum Uenetiti per Joannem hamanum de Landoia : dietu. Ilerzog. Anno incarnationis christi Millesimo quadrigetesimo. nonagesimo. Pridie nos. Decembris. Laus Deo. In felim oraso e nerro con 6 figure in Iegno earat. got. sensa numeri ne richiami al registro a-u.

#### MCCCCXCI.

49. Ecatonphyla. Hace in fronte lit, majuse, fol. a-ii comincia il testo con una picola vignetta in legno, rappresentante una vecchia la quale parla con tre giorami donne. - In fine. - Finisce Ecatonphila laquale insegna amare. Stampata in Venesia per Bernardino da Cremoua nel M. CCCCXC. Del mese di marzo in 8vo carat. tondo col registro a-l. Il Panser cita nello stesso in 8vo carat. tondo col registro a-l.

anno (1448) Deifera, forse per errore, ma non la descrive bene. L'opera è di Leon Battista Alberti (Hain 421).

50. Compendium grammaticae graecae. La prima carta é a recto bianca e a tergo contiene l'Alfabeto preco, il Pater Noster e l'Ave Maria, a due colonne, una latina e l'altra greca. Sque alla pogina 3 il testo, senza nessun titolo e seguita fino al fine sempre in due colonne gr. e lat. - In fine - Impressum Vincentiae per magistru. Ieonardu. de Basilea M. cocclaxxxi. dia xxiii mensis decembris. E sotio nuocommete l'alfabeto greco, indi lo stesso alfabeto di nuoco con la pronunzia in latino, col registro a -1.

#### MCCCCXCII.

 VBEATO ET PRILORENS. Hace in fronte. A tergo é il prologo col titolo. Incomicia, una nobilissima operecta dicta Philomena, etc. – In fine – FINIS. – Impresso in Venetia per Thomaso di Piasis M. CCCC. LXXXXII Die xi de Setembrio. In 4to carat. rom. registro a-K, 4 ottace per pagina (Ilain 18908).

#### MCCCCXCIV.

52. In lo nome dela sancta trinita. Incomenza la miraculosa legeda. dele dilete spose e care hospite de Christo martha e magdalena. – In fine – in Venetia p. matheo di codecha da Parma. adi xiii de augusto M. coco. Ixxxiiii in 4to.

### MCCCCXCV.

- 53. Augu. Mora. [Morari] tle modo epistolandi cum nonnullis episalis (quampiocherimis. Haee in fronte lik. majuse. fls. A. Opusculum componendarum epistolarum familiarium Augustini moraui) Onmeensis etc. In fine Venetilis per Simonen be-uilaqua Papieusem idibus lanuarii Mcocc. xev. In 4to, carat. rotondo cum reya. Ac. [Ilan 14618].
- 54. Libro de le virtu de le Herbe et prede quale fece Alberto Magno volgaro. Hace in fronte cum figura magistri docentis. - In fine - Impressum Venetiis p. Manfredu. de Monteferrato M. coxc. xcv. a di xx Zugno. In 4to di 16 carte.



55. Questa sie la riegola de Santo benedeto. Hace in fronte carat. ruebro. – In fine – Explicit regula etc. Impressum Uenetijs. Anno domini M. coccixxxxv, die xxvii otubrio. Regnate. domino 'Augustino barbadico, in 8vo gotico da messali, rosso e nero, col solo registro a-h.

#### MCCCCXCVII.

56. La nona tragedia De Senecha dita Agamenone Vulgare. In terzarima. Seque, nel frontespicio, un epigramma latino di P. Ftilippo Canagia al lettore. - In fine - Finisse la nona tragedia de Senecha ditta Agamenone in uulgare coposta. per el uenerabile Frate Eungelista. Fossa da Cremona. Impasa. in Venesia p. Maestro piero bergamascho a le spese de zuan antonio de Mofera. Nel anno. M. cocckxxxvii. adi xxviii zenaro. In 4to (Hain 14875).

#### MCCCCXCVIII.

57. Insignis atq. preclarus de deliciis sensibilibus paradisi liber: cu singulari tractatu de quatuor instinctibus - per Bartholomeum Rimberini de Florentia ordinis fratrum predicator-sacre theologic professoris et dei miseratione Episcopi Cornensis. - In fine - Impressum Venetis p. Jacobum de petijs. de leucho. Impesis. vero Lazari de Soardis. Die 13 mensis octobris (1498, m 870 god).

#### MD.

- Platina de honesta voluptate et valitudine vulgare. In fine Venetia per Maestro Zorzo di Rusohoni Milanese nell'ano. del Signore M. D. adi xv feuraro, in 4to.
  - NB. L'esemplare che ho veduto pareva che dopo il D del millesimo avesse una sgraffatura, che potesse far dubitare che tal edizione fosse del 1501 e non del 1500, onde và riscontrato un altro esemplare; ma neppure nel 1501 è citato dal Panzer.

#### SINE ANNO.

- 59. Abbas Joachim magnus Propheta. Expositio magni prophete Joachim : in librum beatl Cirilli de magnis tribulationibus et statu sancte matris Ecclesie; ab hiis nostris temporibus usq. ad finem seculi : Vna cum compilatione ex diversis Prophetis novi ac veteris testamenti Theolosphori de Cusentia : presbyteri et heremite. - Item explanatio figurata et pulchra in Apochalypsim de residuo statu Ecclesie: et de tribus veh venturis debitis 'semper adjectis textibue sacre scripture ac prophetarum - Item tractatus de antichristo magistri Joannis Parisiensis ordinis predicatorum. - Item tractatus de sentem statibus Ecclesie devoti doctoris fratris Vbertini de Casali ordinis minorum. - Item tabula alphabetica principalium materiarum. - Item vita magni prophete Abbatis Joachim. - Hace in fronte cum figura ligno inc. - In fine - Venetiis per Bernardinum Benalium, in sto di carte LXXVIII numerate, a due colonne carattere tondo.
- Joannis Harmonii Marsi Comoedia Stephanium urbis Venetae genio publice recitata. – In fine – Impressum Venetiis per Bernardinum Venetum De Vitalibus. – Sine anno.
- 64. La dichiaratioe. della chiesa di Saucta Maria delloreto: et come ella vene. tucta interra. Hace in fronte, con un legno rappresentante la Santa Casa di Loreto, e sotto la seguente ottava.

Chi vuol saper per sua divotione El tempo et perche modo et per qual uia Venne in italia a questo gonfalone Che delloreto Vergine Maria Lega diuotamente esto sermone Non glincresca: et benedecto sia Dal padre dal figluolo et spirito sancto El teli lo coprira col suo manto.

- In fine - et a fede delle predecte cose si notifica come tutta questa scriptura fu copiata da uno originale auctetico. scripto nella decta chiesa di Sancta Maria delloreto adi xx del mese di magio nel M. CCCC LXXXIII.

Io Don Bartholomeo monacho di ualeombrosa : et priore di Sancta Verdiana di Firenze : Mosso da grandissima diuotione ho facta tradure di latino in uulgare et stampare accioche tanto miracolo et si diuoto si publicibi et manifesta a più persone et riceutine consolatione spirituale. - Laus Deo. -Sacta Maria Delloreto Stapata. I. Venetia. In 4to, opuscoletto in proca di 4 carte di 25 versi, orattere tondo.

 La Macharonea. Hace in fronte con un' insegna sotto, rappresentante la Giustizia a sedere. A tergo

Est auctor tiphis leonicus at4; parenzus
Flora leouicum. retinet phrosina tiphetum
Sed magne comunis, stentat fornara parenzu.
Omnes auctores rufiani siue poete.

- In fine - FINIS - Impressum Venetiis per Alexandru. de Bin-

donis. Del fine del Sec. XV., in 4to pice. in versi, carattere tondo, senza poginatura, col registro A B quaderni. Opera di Hj Odlassi padoesano fratello di Lodovico, Libro assai sporco, ma che prova che non fu il Foltogo Vincentor della Macheronico. Tal libro fu brucisto (Hain ne cita 2 edis. S. D.).

- 63. La sancia croce che se insegna alli putti in terza rima. Lalphabeto nel qual se trouano li errori che regnano nel mondo a questi tepi. Sotto il testo a due colonne, carattere semipotico con un piecolo legno a sinistra. — In fine - Per el Benali ul capo, de san Stephano (Venezia) 4 carte di 44 versi per pagina con registro a.
- 64. Una historia bellissima de un signore duno castello Elqual e Regnaua in gran tirania: et in rapina solo deletavasa; la fine a pentientia condotto: El nimico de lhumana naturar cerco impedir el dretto sontiero di elquale non pote vincer ma resto anullato el pensier suo etc. Poi un legno, indi ti testo a due colonne, carantere tondo. In fine Stampata per Paulo danza al ponte de rialto. Opni pagina ha sei ottore. Son quattro rarte, cel registro a 3.



#### SECOLO XVI

#### ARGENTORATI.

#### MDXXXI.

65. Geberi Philosophi ac Alchimistae maximi, de alchimia, libri tres. – In fine – Excussum est hoc praeclarum Alchimicum Geberi opusculum. Argentorati, arte et impensa solertis viri Johannis Grieninger. Anno a virgineo partu M. D. XXXI. vigesimo nono Augusti in fol. fig.

## BONONIAE.

### MDIX.

66. Confessione generale utilissima: mezo et fine da riconoscore si medessimo et tornare a Bio: composta per el retuerendo patre maestro Benedetto da rezo de lordine de Sacto. Augustino. Hace in fronte sotto una taroletta in legno, poi il testo in ottora. - In fine - Stapata. in Bologna p. Justiniano de Ruberta di 17 de Febraro 1509. Operetta di i carte a 1 colonne senza numeri e registro, carattere gotico in ita.

#### MDX.

67. Gii Asolani di Messer Pietro Bembo. Hace in fronte liter. maiux. A terpo. Pietro Bembo. Madona Lucretia Estense Borgia Duchessa illustrissima di Ferrara. – In fine – Stampato in Bologna per el diligente impressore Maestro Francesco da Bologna per la diligente impressore Maestro Francesco da Bologna ne lamno de la Natiutà del Signore 1540, adi 30 Ottobrio: in 24mo piccolissimo, corattere corsivo maiuscolo, pag. 1–134. Registro A. R. quaderni.

17

#### MDXI.

68. Libro deuoto de la heata Chaterina Bolognese del ordine del Seraphico Sacto. Fracesco. elqual essa lascio scripto de sua propria mano. Questo è il frontespisio, con a terpo una bella tavola in legno rappresentante il ritratto della Santa a serio.
In fine - Stampata a Bologna per Hieroaymo Platone de Benedicità. Anno M. D. Ni, Die x. J. Unii in 4to.

#### MDXII.

69. Opuscolo de trenta documenti. Per le persone desiderano essere spirituale. A terpo una lettera alla Veneranda Madona. Catherina Carminati, firmata da-lo inutile seruo di Jesu Christo benedecto: Doun. Piero chismato da Lucha Canonico regulare: Die til Junii M. D. IX, in Bologna. – In fine – in Bologna per mi Joanne Antonio de Benedicti citadino Bolognese. Anno Domini. M. D. XII. die xxiiii mesis. Julii in 4to.

### MDXIV.

70. Laude delle donne Bolognese. Seguita a tergo Epigramma di An. Claud. Pthol. Senen. (Angelo Claudio Tolomei senese autore) al Libro. – In fine - In Bologna per Justiniano da Rubera del MDXIIII, de Octobre in 4to.

#### MDXV.

 Fondamento della vita Christiana cioe tractato utilissimo della homilia novamente composto. Opera di Dom. Pietro Canonico regulare di Sancto Fridiano da Luca. In fine – Bologna per Hierontimo de Benedicti M. D. XV. Adi primo d. Aprile in 4to.

### MDXXI.

 Provisione novissima delle dote et dello ornato delle Donne riformata al tempo del Reverendiss. Sign. M. Bernardo de Rossi Governatore pres. et vicel. di Bologna et di tutta Romagna. MDXXI. del mese di Marzo in 4to.

73. BENDICTES DEES LABIA MEA APRIAIT: el ME DRIGAT IN SINITIAN VERTATIS. All Reuerendissimo el Illustrissimo Principe. Sigior. Missier Julio de la Illustrissimo casa de Medici. Prete Cardinale del Titulo de S. Laurentio in Damaso. Legato de Bologna etc. Et anchora al Reuerendissimo in Christo patre, S. M. Bernardo de Rossi Episcopo de Trituiso Gubernatore de Bologna: El al Magnillio Regimento de Bologna: Pronostico de Ludouico Vitali Bolognese del Anno M. D. XXII. Segue subio il testo. — In fine – Impresso in Bologna M. D. XXI. AXI XVI Decembre. In 4to, quattro carte in prosa, carattere tondo, sena registro.

#### MDXXII.

Plutarchi Cheronei Philosophi Libellus, Quibus Modis ab Inimicis iovari possimus Joanne Pannonio Episcopo quinque ecclesiensi interprete.

Eiusdem de Negotiositate libellus, Jo. Pan, interprete, Oratio Demosthenis, contra Regem Philippum Do. Pan. interprete.
Fabula ex Homero, de Glauci et Diomedis Armorum
permotatione. Per Jo. Pannonium: latinitate donata. Haee
omnia in fronte, Ist. majuse. – In fine. – Bononiae, Ilieronymus de Benedicits imperimental. Quarto Iduos Decemb. Anno
Domini M. D. XXII. Adriano VI. Pont. Max., in 4to, carattere
tondo col registro A.-G.

#### MDXXIII.

 Trattato mirabile cotra, peste coposto, p. il famosissimo huomo misser Bauera da Bologna Dottore Eccellentissimo etc. Bologna per Hieronymo de Beneditti del M. D. XXIII, del Mese di Zugno in 8vo.

#### MEXXIV.

76. Lihretto della vita et transito della beata Osanna da Mantua nouamente corretto et con una noua aggionta: Composto dal Venerado, padre frate Hieronymo Monte oliuetano. Bologna del M. D. XXIIII, per li Heredi de Benedetto di Hettorre di Phaelli in 4to.

#### MDXXVI.

77. Procil Diadochi sphaera Astronomicam. Discere incipientibus utilissima, noutier ex grace recognita. Dopo 8. carte si froca altro frontespizio Extimii Artium et Medicine Doct. D. M. Ludouici Vitalis Bonon. supplementum. in Sphaeram Procil Diadochi. – In fine – Charateribus Cynthii Achillini excussa. Bonon. Die xum Julii M. D. XXVI, in 410.

#### MDXXIX.

78. Pulcher visus. Locus Illustriss. Ducis Ferrarie per Scipione. Balbu. Finalensem. Hace in fronte, con frontespisio contornato: in 4to sole 6 pagine senza numeri; segue un altro frontespisio contornato. Nuptise Ill. Herculis Esten. et Diva Renee per Scipione, Balbum Finalensem. 6. carte in 4to - In fine - Impressum Bononie per 1o. Baptista Phaelem MDXXIX.

### MDXXXI.

Scipionis Balbi Finalensis. Bononia. Hace in fronte. Pracectiti
cfiusd. epistola Francisco Guiciardino Moderatori Bononiae.
 In fine. – Joannes Baptista Phaellus Bononiensis Bononiae
impressit Anno Domini M. D. XXXI, mense Octobri, in 4to
Dodici carte.

### MDXXXII.

 Legatio David Acthiopiae Regis, ad Sanctissimum D. N. Clementem Papa. VII. una cu. obedientia, eidem sanctiss. D. N. præstita.

Eiusdem Dauid Aethiopiæ Regis Legatio, ad Emanuelem Portugalliæ Regem.

Item alia legatio eiusdem Dauid Aethiopiæ Regis, ad Joannem Portugalliæ Regem.

De Regno Aethiopiæ, ac populo deq. moribus eiusdem populi, nonnulla.

Bononiæ apud Jacobum Kemolen Alostensem. Mense Februario An. M. D. XXXIII.

Cautum est a Clemente Pontifice Max: Ne quis hunc libellum intra sex menses imprimat, aut vendat sub pœna excommunicationis et omissionis decem ducatorum.

Tutto questo è nel frontespisio in carattere romano maiuscolo. In fine – Amen. In 4to col registro A-F. Il presente ricordo è preso da un esemplare di questo libro, che esiste nella I. e R. Libreria Palatina di Firenze.

#### MDXXXIII.

 Scipionis Balbi Finalensis. Peregrinatio Lauretana. Hace in fronte con frontespisio contornato. - In fine - Impressum Bononiae in officina excussoria Jo. Baptistae Phaelli mense Martio MDXXRIII. (1533), in 4to d'otto carte.

#### MDXXXVI.

- 82. Libro della Beata Chaterina Bolognese del Ordine del Seraphico Santo Francesco, el quale essa Issois seritud si sua propria mano. In fise in Bologna per ll Heredi di Hieronymo de Benedetti Cittadino de Bologna. Anno M. D. XXXVI; indi la Tacolo, e a terpo l'arme dello stampatore. Sepue con nuoca cardazione Tabula delli Capiboli etc. e a terpo della carda II. Comenza la vita della Beata Catherina da Bologna del ordene della Diva Clara del Corpo di Christo. Prologo. In fine a carte 39. In Bologna per li Heredi di Hieronymo de Benedeti Citadino bolognese lanno della salute M. D. XXXVI. A terpo una laude, e sopra una carta bianca lo stemma dello stampatore, in 892.
- 83. Opera noua Ne la quale si cotengono. tre utilissimi Recettari. Nel primo si tratta etc. etc. Bace in fronte, con un contorno figurato. In fine. Impresso in Bologna per Vinezuo Bonardo da Parma, et Marcantonio da Carpo Compagni, lanno 1536, ad instantia di Francesco detto Leggieri Fiorentino. In 8vo carattere romano col registro A-II.

#### MDXXXVII.

 Scipionis Balbi Finalensis Epicedion sive Fortuna. Hace in fronte con frontespisio contornato. – In fine. – Bononiae impress. in officina excussoria Vincentii Bonardi Parmensis et M. Automii de Carpo, Anno M. D. XXXVII. Dodici carte in 4to.

#### SINE ANNO.

- 85. La dechiaratione per che none venuto il deluuio del. M. D. xxiii. Di Eustachio celebrino da Udene. Stampata in Bologna per Maestro Justiniano da Rubiera ad instantia de Maestro Binaldo da Matua. S. A. Carattere semigotico in 8vo.
- 86. Opera de Nimphe Jocundissima: nella quale si contiene lo inamoramento de Tirinto passore: e della adriada Florinia; et utiti il suoi gesti, et acti: e nel fine la miserabil morte de lutti il suoi gesti, et acti: e nel fine la miserabil morte de lutti il suoi gesti, et acti: e nel fine la miserabil morte de Prancesco Naria de Sachino da Mudiana. F. A. L. sotto il Itato in ottare a due colonne. In fine Impresso in Bologna di instantia de Marc Antonio Venetiano del MVII. (sie), ad xxii Decembre, in 400, carottere fondo. Può essere del 4507 o 4507. Leuture mori nel 4557.
- 87. Opuscolo de Irenta documenti. Per le persone che desiderato essere spirituale. Bi doctrina del hen morire. co. molte tule resolutione de alchuni belli dubli Theologici. A terpo uni lettera alla Veneranda Madonna Catherina Carminati, firmida da Lo Inutile serto di lesu Christo henelecto. Dom. Piero chiamato da Lucha Canonico regulare: Die iii Junii M. D. II. in Bologna. In fine FINIS. Filnisse la utilissima opereta: nella qie. si ritone. retea (cji) documenti. etc. S. L. et. A. ani della stessa edis. di Bologna per Antonio Benedetti, più moderni di usulla del 1512 is 140. (Vedi N. 20).

#### BRIXIAE.

#### MDXXXII.

88. Legenda miraculosa de Sancta Caterina. Sotto un legno, indisoto ripetuto il titolo più a lungo, e il tutto contornate d'un fregio. A tergo il testo a due colonne, in prosa, corattere gotico.

— In fine — Stampata in Bressa per Dalmianu. et Jacobum philipou. Fratres. 1533, in 40. o quattro carte.

#### MDXXXIII

88. Nel frontespisio Ia figura di S. Pantelio in piedi con sopra le parofe S. PANELEMO, e stot VIA. DE. S. PANTELIO. A fergo. Del Glorioso martir santo Pantaglione, legenda di Giouan. Jacomo. Gabbiano; e sotto il testo in ottose. In fine - In Breesa per Lodouico Britannico ad instanzia di maestro Saluestre Turanese libraro in Grena adl Primo. de decembrio M. XXXIII. D. (sigi in 8vo, carattere Romano Carte etto.

### CANALDULENSIS EREMI FONTIS BONI.

### MDXX.

90. Regula vitae eremiticae. Impresas sunt haec omnia in monasterio Fontis boni qu. sacra Camaldulenisis Bremi hospitium dicitur et ah ea per unius miliariji spatium distat Camadulenisu. eremita et iussione et impesia, rate et industria Bartholomei de zauetlis brixiensis Anno dnice. Incarnatiois. MDXX, absoluta die xiiij Augusti. Laus deo. Fi sono due fronterpisi inseriti in varie parti dei volume, opumo dei quali contiene le initere figure dei Sonti Benedetto e Romualdo, incies in legno. L'opera contiene un ragguagio dell'origine degli Eremiti dei Cenoliti dell'ordine, come pure una priegasione dei termini Monaco, Cenolità, Eremita ed Anacoreta. L'esemplare che è a Camaldoli è ben conservotto. Bandini nell' Odeporico del Cassinion, Manoscritto in 41. Vol. in 46 to de nella Maruceltan, cita il detto libro, con altri stampati nella modesima stamperia (Vedi Vol. VIII del sud. Mos. al principio).

Fu ivi stampato anche un Psalterium monasticum secundum ordinem Camaldulensium, noviter impressum atque a multis erroribus expurgatum. Apud sacrum Camaldulensem Eremum in monasterio Fontisboni 1637, in fol., di carte 134. — In fine — Ex-typographia Sac. Ferm. Camaldul. Anno Dni. 1643.

Altra edizione. Psal. Mon. sac. ord. Cam. nov. impr. atq. am. err. exp. Apod S. Camaldulensem erremum in monistero Fontis Boni super permissu M. D. LXXXVII, fol. – In fine – Ex typ. S. er. cam. Anno Dni. M. D. LXXXVII, fol. – In fine – Ex typ. S. er. cam. Anno Dni. M. D. LXXXVII, fol. Exp. contexpisio vi è la veduta dell' Eremo, incisa fu legno col motto Sacra Eremus Camaldoli. È in rosso e nero, caratteri grandi semigotici con iniziati in legno allusive ai Santi, assai belle. Pu ristampato anche nel 1453.

Quanto sopra ho ricavado dal T. VII del sud. Odeporica del Casentino del Bandini, NS. nella Marucelliana, come ho giù detto. La suddetta stamperia fu eretta da Pietro Delfino, Maggiore di Camaldoli, successore del celebre Ambrogio Tranersari il quale mori nel 4439.

Mittarelli Annales Camaldulenses Ven. 4764 nel T. VIII. pag. 473, cita: Reformatio Camaldulensis ordinis, ex Typographia Monasterii Fontis Boni, anno 4539.

### CREMONAE

### MDVIII.

91. Causa Uitaliana de precedentia heremitarum et minorum, per clarissimum Theologum Kisholam Barianum de Placetia, ordinis ipsorum hermitarum ditti Augustini obseruantie. Decisa – Hose in fronte. – In fine. – Impressum Cremone per magistrum Carolum derlerium. Anno domini milleisimu quentesimo. octavo idus Aprilis. – In 4to, char. goth. duobus colonnis cum registro + a-e.

#### MDXXXIII.

 Rurale di M. Ascanio Botta nel quale si ragiona dell'amore di vno pastore, scritto alla illustre madonna Genevra Scorza Bentivoglia, diviso in tre giornate. Così sul frontespisio in lettre maiuscole. - In fine - Stampato in Cremona per li Heredi di Francesco de Riccardi nell'Anno 1533, del mese di Settembre. Segue l'errata. In 410, carattere romano col registro A-T.

### FANI.

#### MDIV.

93. Francissi (sic) Petrarchae Carmen. in. lavdem. Ilieronynsi Ilieronynsi Ilieronyni Ilieronyni Ilieronyni Led. emonacho capitivo. Idem de Paolo. prime eremita Iliarios, de Maria Magdalena Basilios Magnos de. Vits. Solitaria in iliuno. Tutte questo sa sul fromterpisio in caratter maiuscolo. A terpo è una dedicatoria – Lavrentios Abstemios Ioannia baptistae. Fanestri. – In fine – Impressum et al. para per Ilieronymum Soncinom die xxiii Julii MDIII. Senas utumerazione di pagine he richiaimi, di Se carte in tutto, col registro, +-, a-g. L'edizione è in carattere tondo, cosa rara nell'edizioni del Soncino.

# FAVENTIAE.

### MDXXV.

94. (Nicolaus Petrus) ADS. D. N. CLEMENTEM. VII. Opus de immortalitate animorum secondu. Platonem et Aristotolem Petri Nicolai Pauenitini Philosophi ac Medici. (Tuto ció che segue le lettere maiuscole è in carastere gotico). Coòi il frontespiaio con sotto un epipramma di Francesco Zangramia all'autore, tre distici. A tergo l'approvasione. Al foglio II la delcia di Nicolo de Castellom a Clemente VII. Al foglio III comincia il testo che seguita fino al foglio L. in calce del quale (verso) è la data. Joannes Maria de Simonettis Cremonensis Fauentia Anno Domini M. D. XXV. Cal. Nouembris. Sotto è il repaistro A-N. tutti duerni. La carta LI ha recto una Exbotonia autoris ad lectorem, ed a tergo la nota degli autori citali, esotto di esse due epigrammi. L'ultima carta è bianca. Il rezernon solo non cita questo libro, ma nei suoi Annali non registra reppure la città di Fenna.

#### FLORENTIAE.

#### MDXI.

95. Libro da compagnie. Hace in fronte cum imag. Crucifici et trium Magdalenum. Fol. a 2. Ricuendo alcun noutico uno sacerdote e uno de fratelli etc. – In fine - Impressum Florentine per Bartholomeum de Libris Florentinu. Anno Domini M. D. XI. Die septimo Augusti Inde imago Dei Patris sedentis et gerenti Christian defuncto et cum Spiritu Sancto ad mistram. Il Panzer non cita alcun libro impresso in Firenze nel 1514. L'esemplare che the é stampato in pergamena.

#### MDXV.

96. Augustini Niphi Philosophi Suessani de falsa diluuli pgnosticatioe. Quae ex connentu omnium Planetaru: qui in Piscibus cotinget. Anno 1524. diuulgata e. Libri tres. Ad Karolu. primu. diuinu affiate. spiritu Cessaren: semper Augustu. Fiorentile per Hieredes Philippi Juntae. Anno dai, M. D. XV. mense Septebri. Leone X. Pont. Impressum ac ultimo reuisum, in 4to. Non citato dal Bandini.

#### MDXVII.

97. Opera deuotissima el legiadra decta Via del Paradiso composta in laude della Gloriosa Vergine Maria perlo Eruditissimo monacho Chstercises. Don Gabriello Bolognese de Benedect. Priore dignissimo di Sacta. Maria Magdalena della caua di Cremona. Coù sul frontespisio ona la figura dell'autore sericente e con un contorno alla pagina. – In fine – Impresso in Firenzo per Bernardo Zuchetta. Adi vinui. di Nouebre. M. cocco. XVII. in 4to carattere romano di pag. 56 numerate e con registro. È in verra!

#### MDXX.

- 98. O' POAO TION "REPIEXON" etc. Horologium continens quae in sequenti pagina sunt scripta. Hace in fronte cum Lilio Juntarum Typogr. In fine Florentiis per liseredes Philippi Junta santo Domini M. D. XX. Die vero Januarii xxin. in 8vo graece, rubeo nigrum; col registro A-Y.
- Augustini Niphi. La stessa opera come al N.º 96. In fine Florentise p. Hæredes Philippi Juntæ Anno dni. M. D. XX. mense Aprili. Leone X. Pont. Impressum ac ultimo reuisum, in 4to char retordo.

#### MDXXIV.

100. Comedia Del preclarissimo Messer Bernardo Accolti Aretino: scriptore Apostolico et Ahbreuiatore: recitata nelle noze del Magnifico Antonio Spanochi: nella inclyta cilta di Siena. - In fine - Stampata in Fiorenza. Anno M. D. XXIIII. in 8vo.

#### MDXXV.

101. Libro Di Battaglie Nuovamente Composto Intitulato Tradimenti di Gano. Queste parole sono appra un frontespisio intoriato col ritratto in grande di Gano armato e in piedi. È a tre colonne.

— In fine — Finito il Primo Libro de Tradimenti di Gano. Impresso in Firenza per Bermardo Zucchetta I hanno della Incarnazione del nro. Signore Y esa Xpo. M. D. XXV. Adi 44. di Octobre. In fol. a tergo del frontespisio è il seguente

#### PROEMIO.

Libro appellato et nominato e Tradimenti di Gano di Mapanza Composto in Octava Rima per Pandolfo de Bonaosis habitante nella Terra di Piombino et Cameriere dello Illustrissimo Signore Jacopo Quito de Aragonia de Appiano. Signore del Prefato Piombino: Elquale Volume Decto Pandolfo ha Sua Illustrissima Signoria ha Aplicato Et Ittulato Neglianni della salute M. CCCC. XVIII.

#### MDLVI.

402. Opera spirituale di Alberto Magno intitolata Paradiso dell'Anima, tradotta in lingua Toscana per messer Frosino Lapini. Nuouamente stampata In Fiorenza appresso i Giunti MDLVI. in 46mo. Non citata dal Bandini.

#### MDLX VII.

103. Danti Vincenzio il primo libro del trattato delle perfette proporzioni di tutte le cose che imitare e ritrarre si possono con l'arte del disegno. Firenze senza nome di stampatore, ma pare Torrentino, o Marescotti 1567. in 4to. È uno de più rari libri d'Arte. Non citato dall'Haym.

### HISPALI.

### MDXXIII.

#### Londini.

#### SINE ANNO.

105. Triumphus habitus in Anglia in aduentu Caroli. Imp. +-. Hace in fronte, carat. got. con contorno istoriato. A teryo comincia il testo che comprende T pagine, carattere tondo con la segnatura A. A ii. - In fine - Londini xi Junii Jo. Penandus.

Deve essere del Maggio 1522. giacchè vi si descrivono minutamente le feste state fatte in Inghilterra da Douvre a Londra per il ricevimento di Carlo V. che andò in quel tempo a visitare Enrico VIII.

### Lugduni.

#### MDV.

- 106. Postillae maiores totius anni cum multis historiis sine figuris magnis et mediocribus euangeliorum dominicaliu. etc. In fine Lugluni impresse per Gilbertum de villiers. Anno domini millesimo quingetesimo. quinto, pridie Non. Januarii. In fol. got.
- 107. Carmina de vrinarum iudicijs: edita ab excelletissimo, magistro Enimo cum expositione et commento magistri Gentilis de fulginoo nouiter castigatis et pluribus in locis emendatis per magistrum Auenantium de camerino artium et medicine professorem. In fine Impseus. Lugd. per Franciscum Fradin. Anno Millesimo quigentesimo, quito, die vo. xv Nouembris in svo. Il Panzer cita un'edizione del 1516. Sarebbe sbagilo?

### SINE ANNO.

108. Pub. Ovidii Nasonis Fastorum Lib. vi. Tristium Lib. v. - De Ponto Lib. nn. - Impressum Lugduni xvi. Calendas Maii. Con lo stemma del Giglio e le parole: In Domino confido. - Jacobus Giunta in 8vo.

### M EDIOLANI.

### MDI.

109. Donatus Melior Catonis Garmen de moribus. De Arto Libellus. Hace in fronte, suo insigna impressoris - In fine. - Mediolani Per magistru. Leonardum pachel. Anno M. CCCCCI. die xyiii Maii in 8to carattere tondo, col registro a-e.

#### MDVII.

 Vocabularium Pylade – In fine – Impressum Mediolani per Jo. Mariam de Ferrariis. Impensis Jo. Jacobi et Fratrum de Legnano. Anno Salutis M. D. VII. Die xiii Martii in 4to.

#### MDVIII.

141. Lo inamoramento de Lucrecia et Eurialo Treducto per miser Jo. Paulo Verniglione in versi rithimi. Opera nouz. Cois ul frontespisio con una figura rappresentante varie persone sul idio del mare, con una marca dello stampatore - in fine - Impressum Mediolai, per Petru. martire, el fratres de Mategatiis. Anno dni. M. coccoviii. die v Martii. In sto carattere romano a 2 colonne di 5 catuer, registro A-D.

#### MDIX.

112. Libro di Troiano composto în lingua Fioretina, nel quale con grande ingenio lo auctore hane reducte quasi tutte fabule poetice. Hace în fronte cum fig. incendii urbis Trojac – În fine – Finito illibro decto Troiano etc. Stampato Leonardo de Vegi nella gloriosa cită di Milano Nellano. M. eccecix, adi ved nouembro. În 410 carattere romano a 2 colonne di 5 ottave, resistra – a.

### MDXI.

113. Lo illustro poeta Cecho Dascoli: con comento nouamente trouato: et nobilmente historiato: reuisto et emendato da multa incorrectice. extirpato et da antiquo suo uestigio exemplato. Hace in fronte cum insigna impressoris - In fine - Impresso in Milano per Johanne. Angelo Schimzenzier. Nel anno del Signore Meccoc. xi A di 19. de Zenaro. In 4to di pag. 82 e con la sepnatura A-K.

#### MDXIII.

TUTTI LI LIBRI DE OBLANDO INA MORATO DEL CONTE DE SCAN DIANO MATREO MARIA DE INTERPORTO DE SERVIDA MENTE DAL EMENDA TISSINO EXEMPLA RE NOVAMENTE STAMPATO COM GRATIA ET PRIVILEGIO

114.

Sotto questo frontespizio vi è una figura in legno con Orlando a cavallo, armato ma senza elmo, quale è attaccato ad un ramo di un albero, con sotto lo scudo. Al verso vi è

> INCOMINCIA EL LIBRO PRIMO DE OBLANDO INNAMORA TO COMPOSTO PER MAT THEO MARIA BOLAR DO CONTR DI SCAN DIANO TRATTO DA LA HISTORIA DE TORPINO ARCI VESCOVO BA MENSE ET DI CATO A LO ILLUSTRI SINO SI GNORE HERCOLE ESTENSE D. DI FERRARA

Al foglio a il comincia subito il testo, sens'altro titolo, a due colonne, carattere gotico minuto di 9 ottave per pagina in 4to. Il Poema termina al foglio R iii recto, al tergo del quale principia il-quarto tibro dell'Agostini, con un nuoco registro A.E quale E è duerno. All'ultimo foglietto al recto finsei il libro vv. dopo del quale vi è l'epigramma latino di Antonio Caraffa col tiblo : Orlandus al Lectorem; indi il Sonttoconsolatorio d'Antonio Pistoia: Cantate o Ninfe etc. e quindi si Sonetto laudatorio dello stesso: Pu più tranquillo etc. Al verso è il sonetto di Tomaso Matacoda: Ahimè corte etc. e nel colonnino contiguo al medessimo è il registro e la iscrisione seguente Impressum Mediolia: anud Leonardu. Uccium. Anno drii.

Impressum Mediolai. apud Leonardu. Uegium. Anno dni. M. ccccc. xiii. Die xxiii Mensis Februarii.

La giunta dell'Agostini non è mutilata nel canto VII ma è il solo Libro IV. Il Panzer lo cita sull'autorità dell'Haym. La mia suddetta descrizione è fatta col libro alla mano.

### MDXV.

415. Tragico Comedia di Calisto: e Meilhea de lingua Hispana In Idioma Italico Traducta da Alphonso Hordognez: et Nouamente Reuista: e ocrrecta per Vincentio minutiano, con quata. magiore diligentia, se la metteraria parangone con Italico editione senza dubio el conoscerai – Hace in Fronte cum atematet Nicotava Gonoscoxta – In fane — Mediolani In Officina Libraria Minutiana Menso Januario M. D. XV. Impensis Venerabilis Preshyteri Nicolai de Gorgonozioa, in 8vo.

# MDXVI.

116. Opere del facundissimo Seraphino Aquilano Ultimamente impresse per copassione. dele incorrectione de gli altri. Dour benigno lectore trouerai Sonetti e Capituli e Barzellette che in il altri non sono: l'equal legendo lauderai la diligentia de Francesco Flaminio. Die. xx. Aprilis M. cocce. xvj. Impresso in Milano per Bernardino da Castella. Ad Instantia de Merer Jo. Jaco. de Legnano et Tratelli suo nel Anno M. cocce. xvj adi. xxii dei Aposto. In 11800 semigotico.

#### MDXX.

417. Opera noua Renouatione del mondo et altre cose facete nouamente composte per il caualiero Unturino Pisaner face in fronte. con l'immagine d'un filosofo che serice – In fine – in Milano p. Augustino de uicomercato. Ad instantia de Joa. Jacobo et fratelli de Legnano M. D. XX. adi ili de Febraro fin 4to.

418. Noze de Psyche et Cupidine celebrate per lo magnifico Marobese Galeoto dal Carreto: Poeta in lingua Tosca non vulgare.

— In fine – In Milano per Augustino de Vicomercato. Nel anno del nostro Signore Jesu Chisto M. D. XX. adi xxvi Mail. in 8vo.

#### MDXXI.

119. Historia in lingua castigliana composta, et da M. Lelio Ale-tiphilo in parlare Italio Tradutas et da lui dedicata al motto Gentile Et vertuoso L. Sciptone Avellano – Hore in francto fol. A. – In fine. – Stapito, (sic) i. Milano i. casa di Gintotto da Castiglioe: alle spese di Andrea Caluo: del M. D. XXI. Con gra. et privilegio del Papa: et del nro. Re Christinniss. fol. A) è la dedica. Al Foglio corrispondre dice listoria de Isabella et Aurelio, composta da Giovanni de Fiori alla sua S. i. castigliano tradutta i. lingua uolegare Italica per M. Lelio Aletiphilo etc. In 4to col solo registro A-K. Carattere tondo, bel-Polisione.

#### SINE ANNO.

- 120. Antonii Cornazani placentini noui poetae facetissimi: quod de prouerbiorum origine iscribitur : Opus nuqua, alias impressum : adeo delectabile et jocosum variisq, facetiis refertum ut unicuig, etiam penitus moesto: ilaritatem maximam afferat. Così nel frontespizio in carattere gotico, con sotto l' insegna di un'Aquila e le parole Gotardus de Ponte all' intorno, il tutto circondato da un fregio a rabeschi. A tergo del frontespizio è la dedica Spectabili Viro Ambrosio porro ciui et mercatori de numulari Mti. Io. Steph. Zerbus. A carte 2, tergo, comincia l'opera che è in distici Latini, e coll'intitolazione: Ad Magnificu, et potente, dominu, Cicchum Simonetam ducalem consiliariu, dignissimum Antonii Cornazani. Ope. incipit. - In fine - Vale, Vale, Telos, Impresso in Milano per Gotardo da Ponte. Senz'anno in 4to carattere tondo di carte 40 numerate e col registro a-e. Gotardo da Ponte Stampo in Milano dal 4500 al 4540.
- 121. Opera dignissima: et utile per chi si diletta di Cucinare: con molti bellissimi secreti di compoere, et conseruare viuande: et molti altri secreti di piu cose: Composto p. il va-

lete, Maestro Giouano De la Cucina dela Santità dil nostro Summo Pontefice. – In fine – Stampata nela magnifica citta di Milano per Pietro Paulo Fiorentino in la cotrada, delle bandiere al ballone. Senza data in 8vo carattere tondo, del secolo XVI.

# MESSANAE.

#### MDXXXV.

412. La prima pagina ha una grand'Arme, force della Duchessa d'Urbino, e sotto un rejigramma di dud tistic che cominciano Praepetibus posiquam etc. A tergo una figura rappresentante un umo che tenta di saitre una rupe scocesa col motto: Nec spe nec meta. La seconda carta ha il titolo: Alla Illustrissima et Eccellentissima Signora la Signora Dunna seda di Vrbino. Libro primo intitolato la Notte d'Aphrica Di Sigismondo Paulusio Philogenio Casuliero e Conte Platitino. Siguno re carte contenenti loti fatte all'autore e la dedica; indi il testo col foglio A. contenente re ottare per pagina in 4to carattere romano, fino al registro Ma. – In fine – Impresso in Messina per Petruzo Spira lo Anno del Sispore 453, et ald 17 del uses el Nouembre.

Indi con lo stesso stemma e figura suddetta al foglio aa ii ricomincia: Libro secondo dile notte d'Aphrica. Con a tergo la dedica alla suddetta poi al foglio aa iii: Canto primo del secondo libro etc. e questo è stampato a due colonne di quattro ottave fino al registro dd — In fine — Impressum Messanne per eundem 1836. 43. Januarii.

# MUTINAE.

# MDXX.

133. Legenda de li sette dormienti liquali per volunta dinina (si.) dormirono trecento settanta tri anni noumente stampata. Sotto un legno, indi il testo in ottave a due colonne carattere potico. - in fine - Stapato, in Modena per Antonio Roccotto M. D. XX. in 4to. Stampato elegantemente con un contorno di un menadro da una sola parte.

#### NEAPOLI.

#### MDVII.

124. Libellus de mirabilibus civitatis Poteolorum et locorum vicinorum: ac de nominibus virtutibusq. Balneorum ibidem existentium. Hace in fronte lit. maiuse. A tergo. Augustinus Tyfernu. Sigismundo Mair S. - A corte a. ii comincia if testo. - In fine, dopo la totocl., Hoc opusculu. p. eunde. Augustinus. Tyfernu cursim revisum et anctu: Impressu. est Neapoli a Sigismudo. Mair etc. prima Iunii. Anno dnica. natiuitate M. D. VII. in 4to col registro a.-g.

# MDVIII.

125. Pastorale de Pietro Jacobo Gianuario Patricio Parthenopeo. Eglophe. Hace in fronte charact. maiste. - In fine - Impressa in Napoli per Maestro Ioan Anthonio de Caneto Papientez nel anno M. DVIII. nel mese di Augusto etc. In 4to carattere tondo coi solo registro A-H.

# MDXX.

186. Morlini, Hieronymi Novellae LXXX. Fabulae XX. Comoedia. Naspoli in Aedibus Pasquet de Sallo. Cum Gralia et privilegio Caesareae Majestatis et Summi Pontificis decennio duratura MDXX. in 4to. Libro rariasimo perché appena vide la luce fu consegnuto alla fannes; cosicché poché esemplari rimasero, e qué poché quasi tutti uscirono imperfetti. Le novelle contenute in questo obume sono 81 e non 80, come dice il frontespisio, e cò per essersi, nella stampa, replicato il numero settantadue so rerapposto a due Novelle. Felli Notisia dei Novelleri Italiani posesduti dal Conte Anton-Maria Borromeo. Bassano 1794, in 8vo a pagina 58.

# PARISIIS.

#### MDXIII.

137. Caroli viruli (deve dire vituli) familiares epistole iuuenilus q, laitus esribere cupitu. multu utilise et neoessarie, acriori diligentia a lituris p. pedib. quas vitio teporu. ootraxerat. p. Josue. Finettu. Paulinen. nun, raniotaet. Unacu. indice argumentorum breuiter singulas declarante epistolas. – In fine – Parrihisis Impressum est p. Thomam Kees commorantem in vico Carmelitaru. in domo Rubea. Anno domini millesimo quingentesimo tertio die vero xxv. mensis Augusti. In 8vo carattere potico.

#### MDXXIII.

128. Hore in laudem beatissime virginis Marie, multis orationibus figurissi, imuentis incipiunt feliciter. - In fine - Parisiis opera industrii Bibliographi Petri Vindonei, impressoris pertitsimi, ere a cimpendio Ilonesti viri Guillerin Godard, etc. Inno a partu virgineo M. cecce. xxiii, ad calculu. Roanu. In 8vo piecolo con un conterno di fregi ad opni pagina, per lo più di forma ocule e om molte figure grandi. Usemplare sui quale ho fatta la presente descrisione era stampato in cardapecora, con le figure miniate.

#### MDXXIV.

199. L'Insegna del L\(\textit{Drivin\) \(\textit{e}\) softo. Hore diue virginis Marie seculum. usu. Romamum cum aligi multis in sequentibus notatis vna cum figuris Apocalipsis et destructione Hierusalem: multisque figuris Biblio linsertis vt imonstrat in calce labula. — In finer — Lutecie nouiler impressum Per. M. Petru. Vidoueu. ere et impensis Germani Hardouyn librarii etc. Anno dni. millesimo quinçantesimo. Xtill. In 8vo con ogni pogina contornata di fregit e figure, e con molte figure grandi. Anche questo l'ho oveuto stampato in cardapeora con le figure miniate.

#### MDXXXIV.

130. Pauli Belmisseri Pontremulani Artium et Medicinne doctoris, equilis et poëtae laureati opera poëtica. – In fine – Finis Conclusionum atque omnium operum poeticorum Pauli Belmisseri Pontremulani, Anno ab urbe i/o) redempto M. D. XXXIIII. Al fine della dedica a Francesco Re di Francia si legge. Paristis ex endibus Sim. Colinnel. – Carattere corsico, sensa frontespisio, acendo in principio ed in fine una tavola in legno con tre figure in piedi coi nomi: Franciscus Paulus. Clemens.

#### SINE ANNO.

3.15. Sul frontespisio la figura di un Centaure che ropice una donna e un uomo che gli tira una freccia. Satte Unre ditos visitisis Marie secundum usum Romanum totaliter ad longum cum multis sulfragia: « In fine - Paristus (vie) noniter Impressum: opera Egidii Hardouyn etc. pro Germano Hardouyn etc. Tout pour le mieutk. Sené anno. A terpo dell'ultima carta ne due figure denotanti il modo di trocore il numero auro e la lettera domenicale. La seconda carta a terpo »-il contiere una teste domenicale. La seconda carta a terpo »-il contiere una tette domenicale. La seconda carta a terpo »-il contiere una tette di quel tempo. Contiere molte figure in grande ed in pircolo. L'ho aruto tampato su cartagorora, con le figure ministe.

# PERUSIAE.

# MDXXV.

43. Vincentii Oreadini Perusini Opasculu. in quo agit utru. adie-ctio nouaru. literarum: Lialice lingua aliquam utilitatem peperit: ad TilOMAM Seuerum de Alphanis: virum eruditissimu. et conciue. optimum. Haee in fronte, con un contien. – In fine. – Perusiae in aedibus Bieronymi Francisci Chartolarii Maii Mense M. D. XVX anno Iubliei. Sequitur poina cum insigne leonis et disticho subter. In 410 carattere rotondo con registro A-E.

#### MDXXX.

433. Lo assedio et Impresa de Firenze. Con tutte le cose successe. Incominciando Dal Laudabile Accordo del Sommo Pontece et la Cesarea Maesta, Et tutti li ordini, et Battaglie sequite. Canti 9. di Mambrino Roseo de Fabriano - In Percosi (sici) per Girolamo Cartolai alli in. di Decembre M. D. XXX. In 4to corredato di fosure in legan.

# MDXXXV.

134. Communitatis Terre Castilionis Statuta ad publicam utilitatem impressa. Hace in fronte cum fig. S. Michaelis et subter. Sub vmbra alarum tuarum protege Castiglionenses. – In fine – Perusie per Hieronymu. Francisci Baldasarris de Cartholarijs 4355; Lib. Li. die 41. Ocotloris (sich Jib. II. die 47 Ocotloris L. III. die 13 Nouembris. L. IV. die 48. Nouembris L. V. die 24 Nouembris – In föno; charote. ook

#### MDXXXVI.

435. Cinque primi canti di Sacripante di Messer Ludovico Dolcio etc. con la figura di Sacripante a cavallo. – In fine – Perugia nella Stamperia del Conte Iano Bigazini al Colle Landone nel M. D. XXXVI. Del mese di Febraro. In 8vo carattere romano. Registro A.I.

# PISCIAE.

## SINE ANNO.

136. El Sauio Romano. El Labici disposta El altre cose. Hase in fronte con un legno di un filosofo al suo studio – In fine – FINIS e sotto l'insegna di S. Pietro Pacini da Pescia. Opuscolo di quattro carte, in versi, a due colonne, carattere tondo con registro a. a ii.

# RAVENNAE.

#### MDXII.

137. El fatto darme fatto a Rauena nel MDxii. Adi xi de aprile. Sotto un legno, indi il testo in ottave, a due colonne di 4 ottave l'una, carattere tondo – In fine – FINIS. In 4to di quattro carte senza sconatura.

# REGII.

#### MDI.

438. De secreto Curarum Conflictu Dialogi tres. Dinus Augustinus et Francise. Petarene Collocutores: q. ouper in lucem venere. Hace in fronte. – In fine – Francisci Mazalis opera impensaq. Regil Lepidi M. D. I. Sequitur Ambrosii Regiensis Endecasyilabon. In 4to corattere tondo, ool registro a-g.

# ROMAE.

# MDVI.

439. Bulla Julii pape ij edita contra Johannem Bentivolu. in ciuitate Bononien. libertate eccliastica. occupante. Indi subito il testo, in carattere gotico. – In fine. – Impressum Romae per Johannem Besicken Anno Saluis M. coccc. vi. Die xij Nouembris. In Ato di sei carte di 31 versi.

# MDIX.

440. Clare et no. minus compediose, introductiones ad logicam cu quibusdam requisits et cautelis ad bene disputandu. et respondendum, requisitis: a Magistro Cypriano Beneti ordinis predicator, etc. etc. Hace in fronte. - In fine - Impressum Rome per Joannem Antonium de Caneto Pspiensem. Anno dai. M. cocco. ix. die xij Martij in 4to caratters semigotico. Sotto il lungo frontespisio ci danote un epigramma di sei district.

#### MDXIII.

141. Opuscolo Nouo del Summo bene del Cielo et del mundo cur tutte Larte e scientie che fano Ihomo felice in questo (sié) uita et nelaltra nousmente composto per lo Excellentissimo Poeta miser Augustino Almadiano, uiterbese. Dace in fronte. A tergo una dedica dell' A. omess. Agastino Chigi. — In fine — Impressum Romae per Jacobum Mazochium Romae Academiae Bibliopolam. Anno Salutis. M. D. xiii Die xx Oetobris. In 4to carattere romano a due colonne, col registro A-D. E in poesia, in versi settemario con un quinario dopo ogni trancio.

#### MDXV.

442. Suma de Arithmetica: Geometria Pratica utilissima: ordinata per Johanne de Ortega Spagnolo Palentino. Hace in fronte. - In fine. - Impresso in Roma per Maestro Stephano Guilleri de Lorena anno del nostro Signore 1815. adi 10 de Nouebre. Regnante Leone Papa decimo in suo anno tertio. In fol. reg. A-T carte cento sedici numerate.

#### MDXVI.

143. Lucanus de Aulicorum Erumnis, Pierio Valeriano interprete. Romae Mazochius Idib. Martiis 4546. Libretto in 8vo di quattro quaderni e la lettera E sesterna, senza segnatura di pagine.

### MDXVII.

- 144. Jo. Pierius. Valerianus. de Fulminum. Significationibus Romae Bladus. Sine anni nota. In fine però vi è una lettera dell'Autore con la data: Cal. Aug. 4517. Libretto di nove fogli in 8vo piccolo, senza segnatura di pagine.
  - NB. Questi due libretti (N.º 143 e 144) gli ho avuti stampati su cartapecora, e gli ho venduti, insieme Paoli 60 nel 42 Novembre 1803.

#### MDXXI.

145. F. Michaelis de Petrasancta ordinis Predicator, de observanta: a Artium et Sacre Theologie Doctoris clarissimi Regentisstudil in couentu. Minerve: Ac in Romano Gymnasio Metaphistea, profitentis: libellus in defensione. Astrologor, iudicantiu. ex coiunctionibus, planetar, in piscibus Anni M. D. Xilijer. In fine — Impressum Rome per magistrum Marcellum Stepten Biass Franck anno dni. M. D. XXI. die vij octobris – In 4to carattere gotico. Paoli 4.

#### MDXXII.

146. Al Sauctissimo Signor nostro Hadriano: eletto Maximo Ponte-fice epistola di Bomani ethoratoria: che vegnia a Roma. Sotto un gran ritratto di Papa Adriano VI.— In fine – In Roma a di xxviiii di Zennaro M. D. XXIII. e a tergo I erame papale del suddetto, contenente quattro quarti, due con un leone opnuno e due con tre sbarre. In 4to in prosa, quattro carte carattere tondo.

# MDXXIII.

147. Maximiliani Transyluani Cæsaris a secretis Epistola, de admirabili et nouissima Ilispanioru. in Orientem nauigatione, qua uarie, et nulli prius accesses Regiones inuetea, sunt, cum piste etta. Moluccis insulis beatissimis, optimo Aromatu. ge nere refertis. Inauditi quoçi incolar. mores exponuntur, ace multa quae Herodotus, Pilnius, Solimus atque alli tradicer unt, fabulosa esse arguunt. Contra nonnulla libide. uera, uit tamen credibilia explicant quibuscum historisi insularibus ambitus describit alterius Hemisphaerii, qua ad nos tandem bispani redierunt incolumes – Ouesto è il frontepisio con contorno in fregio. – In fine. – Bomae in Aedibus F. Minitii Calvi anno M. D. XXIII. Mense Novembri in sto.

# MDXXIV.

- 148. Maximiliani Transiluani Caesaris a secretis Epistola (il rimanente del frontespisio alfato simile al precedente Nº 44 rel quale il presente è una ristampa ). Tutto il frontespisio suddetto è in carattere misuscolo tonde o contenzato du un propio assisi largo. In fine Romae in aeditus F. Minitii Calvi anno M. DXXIIII. Mense Feb. In 4 to corattere riomato co registro A-D. L'esemplare che ho avuto sottochio è quello che esiste nell' I. e R. Liberroi Palatina di Frenzas.
- 149. Esortatione de la Pace tra L'Imperadore e il Re di Francia, Compositione di Messer Pietro Aretino. - In fine - in Roma per Lodouico Vicentino et Lautitio Perugino nel MDXXIIII. adi xv Decembre. In 440 di quattro corte.

# MDXXV.

150. Galeazzo Flauio Capella Milanese della Eccellenza et Dignità Delle Donne. Con un contorno fregisto – In fine. – Stampato in Roma nell'anno M. D. XXV. in 4to.

# MDXXXV.

- 15.1 Bulla S. D. N. Pauli prouidentia Pape III. Citatoria regis Angliae et Sequeicu. eius sub pena excois. et priustionis Regnii cu. omnium alioru. booor. et nonuullis aliis grauioribus censuris et penis. Sotto un'arme con sei gipli, forse è la sua. In fine Datu. Romae apud Sanctum Marcum anno incarnationis Dioicae. Millesimo quingentesimo tregisimoquinito Tertio Kl. Septembris. In 4to carattere Italico di otto carte con registro. A. B.
- 152. Stanze di M. Lodovico dolce composte nella vittoria Africana moviamente hausta dal Sacratis. Imperatore Carlo Quino. Romae MDXXXV. Codi sul frontespisio. - In fine - Stampate in Roma Tanno di nostra Salute MDXXXV. nel mese di sete embre. In 8vo carattere corsico di tre ottare per pagina, col resistra - No.

#### SINE ANNO.

- 483. Oratio Maximi Corvini Parthenopei. Episcopi Esseraien. Sancties. Iulio II. Pontifi. Maxi. Ditto. Hace in fronte lit. majus. mistignib. Iulii II. Sequitur Bjistola D. Ioanni S. Mariae in Domnica (sice) Diacono Cardinali de mediciei. In fine Pilis. Sembra edizione romana. Devessere circa il 1511. Opuscolo di corte.
- 884. Canzone în Lavde del Datario. Compositione del preclaro Peeta Messer Pietro Aretino. - In fine - Stampata în Roma da Lodouico Vicentino et Lautitio Perugino. Senz'anno (1534, dell'sitessa edizione dell' Esortazione alla Pace. Vedi il N.º 449.) Quattro carte in 440.

# SENIS.

#### MDII.

455. Lauita di Ghabriello Sermini Dasiena [In terza rima]. Hace in fronte cum imag. hominis et duorum pueroum, Fol. ai. [Questa e lauita del âmoso et eleberimo homo Ghabriello Sermini dasiena Composta perlo excellentissimo Achillo Ceretani. – In fine – Impresso in Siena Adi xviii di Perraio MCCCCCII. Ad instautzi di Swinione di Niccholo cartolaio. In fine

### MDXXIV.

186. Vita Miracolosa della Seraphica S. Catherina da Siena (tutto rattere golico) composta in Latino dal Bealo Padre Testa Raymondo da Capua già Maestro Generale del Ordina de Predicatori. Si tradata in lingua Vulgare dal Reverendo Padre Frate Ambrosio Catherino da Siena del medesimo ordine. Con agiunte dilcune. cose pertinett. al psete. stato dela Chiesa notabili et utili ad ogni fedel Christiano.

Nouamente in questa seconda impressione agiota. corretta, et emendata dal prefato Frate Ambrosio et hystoriata con le sue figure. Co. una cazone. bellissima i. laude della Sca. co-

posta. p. Messer Fortunato de Vecchi cittadino Senese et alcunaltre p. altri suo deuoti.

Con Gratia et Priuilegio

Tutto questo discorso stà sul frontespicio, circondato da un contorno di fiori e romi. Al verso è la figura intirro della Sanda con altro contorno. - In fine. - Stapata. nella magnifica citta di Siena p. Simone di Niccolo Ad instatia, di Iscomo Antonio Cataneo Libraro Senese. Adi 4. di Setembre. Nelli ani. della salutifera icarnatione. 1524. In 4to sei carte preliminari, compreso il frontespicio; 115 carte numerate; 8 after carte per la tavola e l'errata. Rejistro A-P. Carattere tondo con molte figure in logno assii granziose.

# VENETIIS.

#### MCII.

 M. T. C. Tusculanae quaestiones. Haec in fronte. – In fine. – Venetiis p. Ioanne. et Grego. de grego M. cccccii. In 8vo carattere romano, col registro a-p.

#### MDIII.

- 158. Opera di Andrea Stagi Anconitano Initiolata Amazonida La Qual Tracta Le gra. Bataglie e Triumphi che Fece Queste Done. Amazone. Con Gratia et priuliegio. – In fine – Stampato in Venetia Nel Anno del Signore M. CCCCC. III. Adi xvIII. Zenaro. In 4to.
- 159. Fisimmetta. Opera Gentile et Eleçate. Nominata Fisimmetta Che Fisima. Damore Alamorose Done. Mandato. Coposto, Per Lo illustre Poeta et Oratore Iohanne Boccaccio 4v. Hace in front-- In fine. - Impresso in Venesia ne gii anni del Signore M. cecce. iii Adi xxviiii Luio. In 8vo carattere tondo, col registro A-Q.

# MDIV.

160. Officium beate marie virginis sm. consuetudinem romane curie. Così nel frontespizio, col giglio e la cifra L. A tutto rosso - In fine - Impressum Veneliis impensis Luceantonii de giunta Florentinu. Arte aute. Jacobi pentii de leuco. Anno a natiuitate dni. M. cecce. iiij die ix Kal augusti. In 16mo rosso e nero, carattere gotico, con figure e registro a-t. L'ho avuto stampato in pergamena.

#### MDV.

- 161. Incominciano le deuote meditatione sopra la passione del mostro signore Jesu xpo. cauta et fundate originalmete. Sopra Sancto Bonauetura. cardinale del ordine minore sopra Nicolao de Lira: etiam dio sopra altri Doctori et predictori approbati. Venetia p. Albertino de Lissona Vercellese del Mille cinquecento e cinque adi xi ide Zugnlo In 4to.
- 462. Pinnto deuotissimo de la madona hystoriado. Coposto, per el magnifico misser Leonardo Justiniano in terza rima: nel qual tracta la passione del nostro Signor lesu Christo cosa noua. Hace in fronte, In fine Impresso a Venecia per Bertholomio de Zanni da Portese nel M. CCCCC. V. adi xvii de Zugno. In 8vo, carattere romano, con figure in legno, col registro A-H.

### MDV1.

- 463. Ista sunt queda. notabilia de passione christi extracta de biblia hebreorum: que non sunt in nostra: Et uocantur Thesaurus passionis Domini nostri Jesu Christi. – In fine – Venetiis per Simonem de Luere. In contrata Sancti Cassiani 111. Augusti M. CCCCCVI. In 8vo carattere gotico.
- 464. Libro di bataglia chiamato Passamonte nouamete, tradutto di prosa in rima. Codi sul prontegizio, con una gran figura rappresentante un querriero armato. In fine Stampato in Venetia per Melchion Sessa. nel M. CCCC. VI, Adi VII. de Nouembrio. In sito a due colonne di cinque ottave l'una, carattere romano con registro A.-L.

# MDVII.

165. Consequentie strodi cum commento. Alexandri Sermonete. – Declarationes Gaetani in easdem consequentias – Dubia magistri Pauli pergulensis – Obligationes eiusdem Strodi - Consequentie Ricardi de Ferabrich – Expositio Gaetani super easdem – In fine – Impressum Venetiis per Petrum Bergomensem de Quarengis. Anno domini M. cocco, viji. die 12. Martii – In 4to carattere gotico.

166. Expositione di Frate Hieronymo da ferara sopra al Psalmo quinquagesimo cioe Miserere mei Deus; quada cera in prigioe. del mese di Maggio M. eccetxxxviji, tradocta di latino in vulgare - Hace in fronte fol. — a Sotto il testo. - In fine – In Uenetia per Nicolo brenta: et Alexandro di Bandoni. Anno 1807. a di 19. augusto. - In 8vo cher. coth.

#### MDVIII.

167. Libro chiamato Fortunato figliol de Passamonte el qual fece vendeta de suo padre contra magancesi. Questo é sul frontespisio cos la figura di un guerriero a piedi, armato di seudo e clava. – In fine. – Impresso în Venetia per Melchior Sessa M. v. viij (sie) Adi x. de feuaro. In 410 carattere gotico a due colonne, cinque oftare per colonna, registro n-k.

#### MDIX.

- 468. Antonius de Tempo de Ritmis vulgaribus videlicet de Sonetis: de Balatis: de Cationibus, extesis. de Rotordelis, de Madrálib. de Serustellis, et de moib, cofectis. Hace in fronte char, goth. – In fine E. Explicit etc. Impressa Uentelis per Simone, de Lucre 20. Junii 1509, feliciter. In 8vo carattere gotico, con le carte somete 1, a 44.
- 169 Pracees Variae, cont. Alphabetum, Pater noster, Beneditio-Mensae, Psalmum Miscrere, et alia, omnia gracee. In fee-impensis Zachariae Calliergii etc. Uenetiis 1509, in 8vo. An-che la socercisione, assai lunga, è in greco. Non vi è in quest'opuscolo una sola parola in latino. É stampato in rosso e nero, sena nome di stampatore, of registro e. B. 1, r. 4.

#### MDXII.

- 170. Opera noua intitulata il Perche utillissima ad intendere la Cagione de molte cose : et unavimamete, alla conservatione della sanita. Nouamente stampada. Hace ia fronte – In fine. – Stampato in Unenzia ad instantia de Corai di Busconi Milanese. Nel anno. 1512. adi S. Aprile. In sto cavattere semigatico a due colones, Operatograr è di Girol, Manfredi.
- 174. Questi sono li Fioreti de Sancto Francesco Nouamente stampati. Il suddetto frontespizio è tutto istoriato di figure inc. in legno. In fine. Qui finisco etc. Impresso in Venesia per Magistro Piero di quarengi da Bergamo. M. D. xij. Adi xij Auosto. In Mo corattere golico, a due colonne, registro a

### MDXIV.

- 172. Requisitioni profundiasime, et argumeti, subiliissimi, del sapiente hebre Babby Saxuta, per ili quali lucidissimamente se vede, La fede Christiana (a confusion de hebrei populo dure ceruicis) esser quella la quale hereditar fa la vera terra de promissione Cios empitterna gloria. In fax. In Venezia per Alexandro di Paganini Brixiense M. cecco, xiiii, adi xxii Febrara. In 8xo. caratter, empi corsino.
- 173. Carcer Damore del magnifico meser Laslio de Manfredi. Hace in fronte lit. majuse. A trepo la delrica a Labella di Gongo Marcheanna di Manfora. Al foglio A 3 comincia il testo. In fine. Impresso in Vinegia per Zorsi di Rusconi Milanese Nel Anno etc. M. CCCCC.XIIII. Adi primo de Luio A terpo Com Gratia e Privilegio. In Soc caratter tondo col registro A—O.
- 175. Incomincia il libro vulgar dicto la spagna in quaranta cantare diviso doue se tratta le battaglie che fece Carlo magno in la prouincia de Spagna. Hace in fronte. In fine. Im presso i. Venetia per Guielmo da Fontane Nel M. cecce. xiiii adi. ix de Setembrio in 4to.
- 175 Comincia el Nimphale Fiesolano damore composto per lo excellente huomo messer Giovanni Boccacci Poeta Fiorentino nel quale si contiene lo innamoramento Daffrico et di Mensola et iloro accidenti et morte. Hace in fronte. - In fine - 1 N'inguaper Ioanne Tacutino da Trino a di Xxun. Ottobrio M. D. XIV



### MDXV.

- 176. Libro de abaco che insegnia afare ogni raxone mercadantine et apertegare le terre con larte di la giometria et altre nobilissime raxone straordinarie co. la tarifa come raspondeno il prexi et monete de molte terre del mondo con la inclita citta de Venetia etc. (di Girolamo Tagliente) In fine Impresso in Venetia de lano M. D. XV. nel mese di febraro. Senza nome di stampatore in 4to piecolo.
- 177. Tragicocomedia (sie) di Calisto e Melibea nouamente traducta de Spagnolo in Italiao. Idioma (di Alfonso Hordoguez). Hace in fronte, car. god. sotto segue un sometto. – In fine. – Stampata in Venetia Adi xu. Aprile M. D. XV. Seguono none ottave. In 4to carattere tondo col registro a-q.
- 178. Guarini Veronensis Viri doctissimi: Institutiones Grammaticales nuper emendatae focilicter incipiunt. Hace in fronte fol. A. 1. lit. maiuse. Sotto principia il testo senza frontespisio. In fine Laus Deo impressum Venetiis per Magistru. Petru. Bergomensem die X. Nouemb. M. D. XV. In 4to od registro A-C.
- 179. Arcadia del dignissimo bomo Messer Iacomo Sannazaro Gentilhuomo Napolitano: Nouamente stampata: et diligentemente correcta. Hace in fronte, con una taroda in legno. – In fine. – Venetia Ad instantia de Georgio de Busconi Milanese. Nel M. D. XV. in 4to piccolo.

### MDX VI.

- 180. Libro del Peregrino Nouamete. Impresso e redutto alla sua sincerita con la vita dello Auctore ( Jacobo Cavicco). – In fine – Impressum Venetiis per Manfredus (sic) Bonum de Montis Ferrato. M. D. XVI. Adi xx. Martii in 4to.
- 181. Cose uulgare del celeberrimo misser Angelo Polliciano nouamente impresse. Hace in fronte – In fine – in Venetia per Marchio Sessa et Pietro de Rauani bersano compagni. Nel M. D. XVI. adi x. Nouembrio – in 8vo.

#### MDX VII.

- 482. Hisnerario De Ludouico De Unthema Bologneso ne lo Exysto ne la Suria ne la Arabia Deserta el Felice ne la Persia ne la India et ne la Bibigia. La fede el Vivere et costumi de tutte le pidte, puicic. Nouamera, impsos. Hore in fronte con una figura di un Geografo che studia appra un Globo. In fine Stampata in venetia per Torzi di Bussoni Milanese. Nella incarrattata del arro. Signore lesu Xpo. M. D. XVII. adi vi. del Mese de Marzo. indid la Tabula 3 carte in 4 to piccolo.
- 482. Opera noua chimmata Epulario. Quale tracta il modo de cursimare ogni carne ucelli pesci de ogni sorte. El fare sa pori torte pastelli al modo di tutte le provincie: et emolte altre genilezze. Coposta. p. Maestro Giouane, de mose selli. Fracese. Hace in fronte con una taroda in legno rappresentante sei presono ad appretar cibi in una cucina. In emolte in un une culina de la modo di tutte de la compagni in la chasa de Maistro Jacomo Penci da Lecho Impressore acuratissimo. Nel M. D. xvii. adi. ili del Mese de Aprile In to precolo, carattere emisgatio.
- 181. Opera noua composta per miser Pandolpho Coldonese allo Illustrisaimo et recilentissimo principe Hercule incitio Duca de Ferrara: Initiulata Philoimo, Interfocutori Berretta et Testa. Hace in fronte con una tavola in legno ejuale a quella del 1-Arcadia del Sanazaro, Penezia 1815. – In fine. – In Venetia per Georgio de Rusconi Melanese ad instantia de Nicolo dito Zopino et Vincenzo suo compagno: Nel anno M. D. XVIII Adi ultimo del mese di Aprile – In 4 lo piecolo a due colonne.
- 185. Opera nouamente composta del disprezamento del mondo in tera rima el hystorias etc. A terpo diesci. Questo libro etc. reducto i. terza rima p. me Frate Augustino da Colona. d. lordine di Sacto. Augustino. El qle, libro gia sece (sei) muno cetto Papa tertio etc. In fine in Venetia p. Georgio de Ruscomi Milanese ad instatia. de Nicolo Zopino et Vienzo. con pagni. Nel M. D. XVII. Adi v. de Magio. In 8vo. con figure inc. in legno.
- 186. La conuersione de Sancta Maria Magdalena: E la uita de Lazaro e de Martha: In octaua Rima hystoriata Coposta. pel. Dignissimo Poeta maestro Marcho Rasilia da Foligno. Opera noua et Deuotissima – In fine - Venetia per Georgio de Ru-

sconi Milanese: ad instantia di misser Nicolo dicto Zopino et Vincentio copagni. Nel M. D. XVII. Adi I septebrio. – In 8vo con fourc.

187. Dialogo d. la seraphica uergine sancta catharina da Siena: el qual profondissinamente tracta de la diuina proudetta, de quasi tuti li peccati mortali ett. Venetia per Cosaro arriuabeno uenitiano. Negli anni del Signore M. D. XVII. Adl quatro nouembrio. In 4to piccolo.

#### MDXVIII

- 488. Libro intitulato Stimulo de amore: Composto per il seraphico doctore santo Bonauetura. – In fine – Venetia per Guilielmo de Monferato. Del M. D. XVIII. Adi xxvi Marzo, In 8vo.
- 189. Canzoni di Dante

Madrigali del detto.

Madrigali di M. Cino et di M. Girardo Nouella.

- in fine Stampata in Venetia per Guilielmo de Monferrato
   M. D. XVIII. Adi xxvu. Aprile. In 8vo. Opuscolo di sei fogli.
   La settima carta del foglio segnato e. è bianca.
- Epistole di Luca de Pulci Fiorentino. Nouamente Impresse.
   In fine Impresso in Venetia per Zorzi di Rusconi. Nel M. D. XVIII. Adi xxv. de Nouebre. - in 8vo.

## MDXIX.

191. Inamoramento De Paris e Uienna Historiato. Sotto una stampa incisa in legno. - In fine - Stampato in uenetia per Marchio Sessa: et Piero de Rauani Compagni Del M. CCCCC. XIX. adi. x. Otubrio. In 4to.

#### MDXX.

192. Hinerario de Ludouico de Uarthema Bolognese neelo Egypto ne la Suria ne la Arabia deserta et Felice ne la Persia: ne la India: et ne la Ethiopia. La fede el uiuere et costui, de le pfate, puicie. Et al psente, agiotoui alcue. isole nouamete. ritrouate. Hace in fronte con la stessa figura dell'edisione precedente 45/1 (vedi il N.º 482). — In fine — In Venetia per Zorzi di Rusconi Milanese. Nellanno della Incarnatione del nostro Signore Iesu Christo M. D. XX. adi 111 de Marzo. In 4to piccolo.

193. Ex gestis romanor. hystorie notabiles collecte de viciis virtutibusq. tractantes cum applicationibus moralisatis et mysticis. Così sul frontespisio con sotto la figura della Giustisia, e l'A. B. insegna del Bindoni. A carte 187 terpo. Impressum Venetisi opere et impensa Alexandri de Bindonis. Anno Dni, M. D. xx. Die i. Mensis Iunii. Seguono undici carte non numerate contenenti l'indice. In 8vo a deu colonne carattere gotico. Il tetso comiacia subito dopo il frentespisio alla carta A. 2. Il registro è A-X.

# MDXXI.

- 194. Cornazano Dellarle Militare Nuouamente impresso. Hace in fronte char. goth. fol. A 2. Tabula de la presente Opera. - In fine - Stampati a Uenetia per Benedetto di Bendoni Anno salutis M. D. xxj. adi xxj Zenaro. Laus Deo. In 24mo piecolissimo, carattere gotico col registro A-P. sine numeris.
- 195. Paesi nouamente ritrouati per la Naujazzione di Spagna in Calicut. Et da Albertulto Vesputto Fiorentino intitutato Mondo Nouo, Nouamente impresso. Hace in fronte con una tavola propresentante una ceduta di Frenzia. – In fine. – Stumptan in Venetia per Zorzo de Rusconi Millanese, Nel M. D. XXI. adi xy de Febraro. In 4to piccolo.
- 196. Opera utilissima a qualunche fidel Christiao. Intitulata Spethio della Sancta matre eccila. Con la sun Tabula dell' capitulli. Nouamente stapata. Hace in frante con un contorno e alcune figure. A tergo l'imagine della Crocifissione con varie persone, fol. A. 2. opera etc. composta dal Reuerendissimo Ugone Gardinale del Sancto Utetore. In fine Stampata in Venetia per Alessandro di Bendoni M. D. xxi. Die 7. Septebris. Segue una carta con la figura della Penteceste, e a tergo l'impresa del Tipografo. In 8vo caratree gotico, col registro A-B.
- 497. Breulariu. monachoru. sacre cogregationis. montis Oliueti nouiter impressum cu. multis orationibus antiphonis lectionib. et resposoriis (e diaersis breulariis excerptis) de nouo additis aq. q. plurimis figuris et miniis ornatu. (Esemplare mancante in fine della carta ovê i la dala, ma si vede essere manpado in Venesia ad istansa di L. A. Giunta net 1321.) L'ho avuto istampato sopra cartapecora.

### MDXXII.

- 198. Libro de la perfectione humana Thesoro zierno sopra tutti altri Thesori al quale se prene, per uno do tre modi dili quali alanimo dedito al studio de esso etc. del ven. patre frate. Henrico llerp del ordine de frati miori, de lobservata. — Venetia per Niccolo Zopino e Vincentio compagnó nel M. D.XXII. Adi XIIII de Mazo. In 80 fig.
- 199. Arcadia del degnissimo homo Messer Jacomo Sannazaro Gentilhuomo Napolitano. Noumente stampata et diligentemeto Correcta. — Hace in fronte cum imagine ligno inc. — In fine. — Impresso in Venetia per Coanne Francisco et Antonio Tratello di Rusconi nel Anno del Signore M. coccc. xxij die xx Zugno. In 870 corrattere sodice con fresistre di control.

# MDXXIII.

200. De liberatione a metu futuri diltuii. Augustini Niphi de Medicis Philosophi Suessani Contra nonnullos Iuniores ad Ludouicum Ferdinandum de Corduba suessanorum Principem – In fine - Venetiis iii nonis Octobris M. D. XXIII. Andrea Gritti Duce Regnante. In 4to piecol.

## MDXXIV.

- 201. Transito UITA Miracoli et morte del glorioso Sancto hieronymo — Vineggia p. Francesco Bindoni, et Mapheo Pasini, copagni. Nel anno MDXXIIII. Adi xxv. Del mese di Selebre.
- 702. Recettario di Galieno Optimo e probato a tutte lo infermita che achadono s'Huomini et a Done. di dentro et di fuori li corpi. Et cu. remedio de coseruar. la sanita et prolongara la vita: et co. molte altre cose noue che in li altri prima stampati no. erano: et con molte altre ricette cotra. la peste. Tradutto in vulgare per mesetro Zuane Saracino Medio Excellentissimo ad instantis de lo Imperatore. E sotto la fourar di un molato con tre medici. In fine in Uenetta per Joane. tachuino de Trino. Anno dni. M. D. xxiiij a di 16. nouebrio. In 830 carattere gotico a due colonne.

203. Guerre borrende de Italia. Tutte le guerre et fatti darme seguiti nella Italia. Comenzando dalla venuta di Re Carlo del nille cinqueceto. (ric, pro quattrecento) nonataquattro, fin al M. D. XXIIII. Nonamente stampate in octava rima: et co. diigietia. corrette – In fine – In Vineggia per Franceson indon, et Mapheo Pasini, compagni, nel ano. 1524. del mese di Nouelve. In 410.

#### MOXXV.

- 204. Sermoni da morti latini et vulgari: et excusatione da mensa. Composti per frate Baldassarre Olimpo minorista da Sassoferrato etc. – In fine – In Venetia per Nicolo Zopino de aristotele da Ferrara. Del M. CCCCC. XXV. Adi xv de Febraio in 8vo.
- 205. Oratione de sancta llelena con la oratione della Magdalena et del crucifico che fa parturire le donne con poco dolore. Bi della inuenzione della croce. Indi un legno, poi il testo, parte in ottore, parte in prosa a due voltome. In fine Stampata in Veneia per Francesco Bindoni Nel anno. 1525. del mese di Aprile. Quattro carte in 4to con registro a, carattere tondo.
- 206. Belisardo fratello del Conte Orlando del Strenuo milito Marco di Goazzi Mantovano. Hace in fronte car rubbo, con controno istorato e la figura dell'autore serviente in armatura, ed il causto serviente in armatura, ed il causto caudlo accanto. In fine Impresso in Venetia per Nicolo de Aristolle de Ferrara detto Zoppino MNXV. Adi xviii. Agosto In 4to carattere romano a due rolonne di cinque ottave l'uno. Carte numerate i-LXXVI.
- 207. Career Damore (di Diego llernandez de San Pedro) tradotto dal Magnifico miser Lelio de Manfredi Ferrarese de Idioma Spagnolo in lingua materna. Novamente stampato. Inter in fronte - in fine - In Venetia per Gregorio de Gregorii M. D. XXV. nel mese di Octubrio. La 8vo.
- 208. Celestina Tragicomedia de Calisto et Melibea novamente tradotta de lingua Castigliana in Italiano Idiona (da Alfonso Herdeyeze). Aggiuntoui di mouo tutto quello che fin al giorno presente li manchaua. Dapoi ogni altra impressione nouissimamente corretta, distitata, ordinata et in piu commoda forma redotta, adornata le qual cose nelle altre impressione non si troux. In fine in Vinegia per Gregorio de Grego-

rii nel anno del Signor M. D. XXV. Nel mese di Nouebre. In 8vo.

### MDXXVI.

- 209. Libro della origine delli Volgari Proverbi di Aloyse Cynthio delli Fabritii, della poderosa et inclita Citta di Vinegia Cittadino, delle Arti et di medicina Dottore, Ad Clemente Settimo, degli Illustrissimi Signori de Medici Imperatore Massimo Tutto questo in maiuscole, alla pag. 1. ove comincia il testo e seque poi fino alle carte excini, a tergo della quale, dopo, il registro si legge: Con gratia del sommo Pontefice, et della Illustrissima Signoria di Vinegia. Per diece anni, che nessuno non lo possa Stampare ne far Stampar et caetera, sotto le Censure et pene che nelle dette gratie si legono. A tutti quelli che contrafarano, a quelle. - Stampata in Vinegia per maestro Bernardino et maestro Matheo de i Vitali Fratelli Venitiani A dl ultimo Septebrio M. CCCCC. XXVI in Vinegia. Seguono due carte bianche. L'opera comincia con un sonetto che serve di proemio, alli lettori, all' opera, che è circondato da un fregio rabescato e con la sequente intitolazione ADY | TUM IGNA | VIS | PROCUL | HINC | ABESTE | PROFANI | . A tergo vi è l'indice dei Proverbi, poi una prefazione che è compresa in due intere carte. Finalmente nella quarta carta a due colonne un sonctto intitolato: Alli Lettori del Libro Excusatione del Auttore (in maiuscole), poi altro Sonetto, Alli Blatteratori et sgridatori del libro et dello Auttore Morditori (maiuscole) e nella colonna opposta varie sestine col titolo: Allo sopra detto delli Inclyti Signori de Medici Clemente VII. L'Auttore humilmente alli Santi Piedi prostrato (maiuscole) A tergo un solo Sonetto, Allo sopradetto Clemente VII. coll'intitolazione IN I ANIMI I DO-TES | IVS | FORTVNA | NON HA | BET | NEC IN | AMICO-RUM | DONIS | IMPERIUM. Quindi ne seque il testo che è in terza rima stampato a due colonne, carattere corsivo e comincia col detto titolo. Sola edizione di questo libro osceno. Venduto da me Zecchini 22 al B. Taccone di Napoli 21 Giugno 1803.
- 210. Li sonetti, canzoni et triomphi di Messer Francesco Petrarcha historiati. Hace in fronte, con un contorno in Iegno. In fine Stampato in Vinegia per Nicolo d'Aristotile detto Zoppino ne l'Anno di nostra salute MDXXVI. In 8vo 196 carte numerate da un lado e 8 in fine per l'indice e la data, carattere corsivo.

#### MDXXVIII.

341. Opera nuoua piaceuole et da ridere di vno villano laueratore nomato Grillo: el qual volse diventar medico: in rima hystoriata co, piu statie, nouamente agionte. Così il frontespisia e sotto una gran figura in legno. – la fine - Stampato nella incitta citta di Vinegia etc. per Francesco Bindoni et Mapheo Pasynl compagni: Nel anno 6588, del mese di Settembrio. In 8vo carattere tondo on figure in legno ol registro a-e.

#### MDXXIX. .

212. Laberinto d'Amore di M. Giovanni Boccaccio. Con una epistola confortatoria a Messer Pino de Rossi del medesimo autore nouamente corretto. Hace in fronte, con contorno istoriado, - In fine. - in Vineiga per Francesco di Alessandro Bindon et Mapheo Pasini, compagni. Nell'anno 1529. Del mese di Decembre in 8vo.

#### MDXXX.

213. Di M. Giovangiorgio Trissino La Sophonisha Li Retratti Epistola Oracion al Serenissimo Principe di Vinegia. — In fine — in uenetia per Ieronimo pentio da lecho a instantia de Nicolo garanta. Nel Anno M. D. XXX. Die xxix. Marzo, in 8vo.

#### MDXXXI.

- 244. Thesaurus Pauperum di messer Pietro Hispano (Spano) In fine – in Venetia per Benedetto di Bendoni Nell'anno. del Signore M. D. XXXI. Adi x. Februario in 8vo.
- 245. Thearan n'Anon Hace in fronte, poi al foglio a il Degli Thealtri d'Anon di M. Giovanpaolo Vasio. Theatre Primo, Capitolo I. (in terza rima) In fine Impressi in Venetia per Bernardino Vinitiano di vidali nel anno M. D. XXXI. del mese di Febbruaio, in 8vo.
- 246. AQUILA UOLANTE. Libro intitolato Aquila Volante: di latino nella uolgar lingua, dal Magnifico et eloquetissimo. messer

Leonardo Aretino, tradotto etc. con un contorno d'ornato - In fine - In Venetia per Marchio Sessa. Nel M. CCCCCXXXI Adi xxi. Del mese de Zugno.

117. T. Livil Patavini Historiarum ab urbe condita Decadis quintalibri quinque, nunc primum excusi M. D. XXI. Hose is
fronte cum Lilio Lucea Ant. Juntas. — In fine - Venetiis in
Ædibus Luceaentonii Juntae Florentini M. D. XXXI. Nonii
Augusti, in 40 di carte 81, numerate. Es questa certamente la
prima edizione di questa parte di Tito Livio. Nell'edizione
d'Adol 1530 in fol. sono compress sole à Becadi. Patroleto
per altro darsi che in alcuna delle edizioni fra il 1530 e il 1531,
che sono state per lo più essguite in Francia, la detta V. Decade
vi fosse inclusa, il che non ho potuto riscontrare. E certo, che
nell'edizione del T. Livio in fol, pariment di Venesia dello
stesso Giunti 1532 vi si dice aggiunto per la prima volta i desti
cinque libri. È strano perattro che a questo libro, ne alla detta
edizione del 1533 non vi ini prefazione alcuna dell'editor, oce
si renda conto del ritrovamento di questa V. Decade. Copera

NB. Il T. Livio di Basilea 1531. contiene la detta V. Decade e porta la data di Marzo. Anche qui è strano che l'editore che fu Erasmo, non dia conto ove l'ha trovata. Io non l'ho ancor veduta.

comincia subito dopo il frontespizio.

248. OperaSpirituale in versi, initiolata. Fonte del Messia nuouanente composta per Gioseph Fedell di Luca detto Catanello MXXXI. Con Gratia et Priuilegio. Così nel fronterpisio col contorno storiato inc. in legno. – In fine. In Vinegia per Giovann'Antonio et i frastelli da Sabbio... me l'anno del Signore M. D. XXXI. in 8vo carattere tondo, in versi, di carte 8 in principio, sensa numeri, e carte 143 numerate, e una bianca registro An. e A.-S.

# MDXXXII.

- 219. Rimario de tutte le cadentie di Dante e Petrarca, raccolte per Pillegrino Moreto Mantovano. Nouamente con la gionta ristampato. - In finc. - In Vinegia per Antonio ligname Padoano, Del Mese di Luio M. D. XXXII. In 8vo.
- 220. Opera nuova molto utile et piacevole oue si contiene quattro Dialogi, composti per l'eccellentissimo dottor delle Arte et medico aureato Messer Angelo de Forte. — Vinegia per Nicolo d'Aristotile detto Zoppino del mese di Agosto M. D. XXXII. In 8vo.

221. La Eneide di Virgilio tradotta in terza rima. Sie in fronte li-ter. majus. Segue la dedien. Al studioso giovano M. Domenico Buonamico sommo di poesia amadore Giovan Paulo Vasio. – In fine – Tios: Segue la vita di Virgilio per M. Giocanpaulo Vasio, in fine della quale: Venegia per Bernardino di Visili Venetiano M. D. XXXII. Segue l'erreta due carte in 8vo sensa paginazione ce ol registro. A-l. più le deta due carte d'erreta non comprese nel registro. Vasio dice nella prefazione che la traduzione e di M. Tommaso Cambistore.

# MDXXXIII.

- 222. Opera stampata nouamete. delle marauigliose cose del mondo: cominiciado. da Levante a pouente fin al mezo di. El mondo nouo et isole et lochi inoogniti etc. etc. di Marco Polo. da Venetia — in Venetia per Paulo Danza Anno Dni. M. D. xxxiii Adi 10 Febraro.
- 223. Jac. Sadoleti de Liberis recte instituendis, Liber In fine Venetiis per lo. Antonium et Fratres de Sabio sumptu et requisitione D. Melchioris Sessae. Anno Domini MDXXXIII. Mense Iulio in 8vo.
- 224. Foenix Domini Petri Ravennatis memoriae magistri In fine Venetiis per Petru. de nicolinis de Sabio. Sumptu et requisitione D. Melchioris Sessæ. Anno Domini M. D. XXXIII. Mense Septembris in 8vo.
- 225. Liber Belial de consolatione peccatorvm noviter impressvs. Così sul frontespizio coll'insegna della gatta col topo, del Sessa – In fine – Venetiis per Jo. Anto. de Nicolinis de Sabio sumptu et requisitioe. D. Melchioris Sesse Anno Domini M. D. XXXIII. Mense Cetobrii. In 8vo. carte 466 numerate. registra A.-X.
- 226. Rimario di tutte le cadentie di Dante e Petrarca, raccotte per Pellegrino Moreto Mantovano. Noumente con la gionta ristampato. – In fine – Stampato in Venegia per Francesco di Alessandro Bindoni, et Mapheo Pasitti, Compagni, Negli anni del Signore M. D XXXIII. Del mese di Ottobrio in 8vo.

## MDXXXIV.

227. Commentariolus Ioannis Campensis in duas quidem D. Pauli, sed argumenti eiusdem epistolas, alteram ad Romanos, alte-

- ram ad Galatas. In fine Venetiis in ædibus Ioan. Ant. de Nicolinis de Sabio. Sumptibus uero D. Melchioris Sessae, Anno Dni. MDXXXIIII. Mense Septeb. in 8vo.
- Cicero relegatus et Cicero revocatus Dialogi festivissimi. In fine - Impressum Venetiis per Melchiorem Sessam: Anno domini M. D. XXXIIII. in 8vo.
- 229. Di M. Antonio Tibaldeo Ferrarese le opere d'amore, con le sue stanze nuouamente aggiunte, reuiste et con ogni diligenza corrette et ristampate. Hoce in fronte con un contorno istoriato. – In fine – In Venetia per Nicolo d'Aristotile di Ferrara detto Zoppino, et per Mario guazzo con somma diligenza corretto MDXXXIII. in 8vo.

### MDXXXV.

230. Formulario nuovo da dittar lettere Amorose messive et responsiue. Composto per Andrea Zenophonte da Vgubio. Opera nuoua intitolata Flos. Amoris. - In fine. - In Vinegia per Francesco Bindoni, et Mapheo Pasini compagni 4535. in 8vo.

# MDXXXVI.

231. Libro di Maestro Agostino Colombre Meneschalcho de Santo Scuero, Dedicato al Inutitissimo Re Ferdinado. de Ragona suo Signore con basso trino nante i soi piedi sacra, el Felicita perpetua a sua Maesta. – In fine – In Vinegia. Nelle case di Pietro Nicolini da Sabio: Nelli anni del Signore M. D. XXXVI. del mese di Lugio.

# SINE ANNO.

232. Polo Marco. Libro in cui si trattano le maravigliose cose da lui vedute. Venezia, per Matteo Pagan, senz'anno in 8vo. Catalogo Pinelli T. IV. pag. 442.

# VERONAE.

#### MDXXIX.

233. Cocliplani, sive Planisphaerii, Canones. Nemo huiusmodi opus etc. etc. Tuttoto in Ir frantepizio, ona soto l'inama d'un serpe acvitichiato ad un albro, e la parola Brasica - In fine - Finis e soto la Tabula latitudinum etc. In ito caracter tondo, di carte 16. É dedicato Laurentio Bragadeno Patritio Veneto, da Mytthaeus Bardolinus Veronensis. La devin ha la data. Veronae sole sagittarii partem vigesimam illustrante anno MDXIX.

# VICENTIAE.

#### MDVII.

234. Paesi nouamente retronati Et Nouo Mondo da Alberico vesputio Florentino initiulato. Queste parole sono stampate in rosso dentro un nastro che si avrolge per il frontespisio, e circonda una figura del globo che è in messo – In fine – Stampato in Vicentia cu. la impensa de Mgro. Henrico Vicentino: et diligente cura et industria de Zamaria. suo fiol nel M. eccevii a di ili de Novembre, in 4to orima edizione.

# WITTENBERGAE.

#### MDXXX.

- 235. Enchiridion Vtrivsque Mvsicae Practicæ a Georgio Rhauo ex varijs musicorum libris congestum. Witeber. Hace in fronte, rubec-nigr. contornato In fine Wittebergae. Anno xxx, in 8vo piccolo con note musicali.
- 236. Enchiridion Mvsicae Mensvralis. Anno xxx. Hace in fronte con contorno istoriato. În fine Anno xxx. È la stessa edizione del precedente (N.º 235) e non vi è altra differenza che nella dicitura del frontespizio.

# MDXXXIV.

237. Venceslai Philomatis de Nova Domo Mysicorum Libri Qvatvor, compendioso carmine elocybrati. Vitebergæ apud Georgium Rhau; contornato da un fregio. – In fine – Vitebergæ etc. Anno 1534. In 8vo piccolo con molti versi musicali stompoti.

# EDIZIONI DEI SECOLI XV E XVI.

CON L'ANNO MA SENZA LUGGO DI STAMPA

#### MCCCCLXXII.

238. M. T. Ciceronis ad Marcum Tullium Ciceronem Filium In officiorum libros Præfatio Incipit. Hacc in fronte sequitur textus (Q) VANQVAM TE MARCE Fl. etc. - fol. 61. a - M. T. Ciceronis De Officiis Liber Tertius Finit. - M. T. Ciceronis Ad Brutu. Incipiut, Paradoxa - fol. 69 b. - M. T. Ciceronis Paradoxa finiunt. Una carta bianca, indi M. T. Ciceronis Lælius siue de Amicitia Dialogus ad T. Pomponium Atticum - præfatio - fol. 87. a -M. T. Ciceronis de Amicitia liber Finit. - A tergo - M. T. Ciceronis Cato Maior Vel De Senectute Ad T. Pomponium Atticum Præfatio Incipit. - In fine fol. 101. a - M. T. Ciceronis Ad T. Pomponiu. Atticum Cato Maior Vel de Senectute Liber Foeliciter Finit M. CCCC, LXXII, Sequentur: a tergo - u. Ersus. XII Sapientum: scilicet Basilii: Asmenii: Lyomani. Euforbii: Juliani: Hylasii: Palladii: Asclepiadis: Eustenii: Pompeliani: Maximini . et Vitalis positi in Epitaphio. M. Tullii Ciceronis. - In fine affatto fol. 102. b. : F:1:N:I:S: In fol. senza alcun segno ne registro, carattere tondo; sembra di Roma, specialmente la carta. Ogni pagina ha 35 versi (Hain 5240)

### MCCCCLXXIII.

239. Tractatus de febribus editus p. magistru. Anthoniu. Guay-nerium artium ac medicine doctorem egregiu, papiensem feliciter incipili. Nello stesso libro vi el Tractatus de funtious. - Tractatus de matricibus et morbis mulierum. - De Pleurisi. De orthetica et calculosa passione. - De egritudinibus capitis. Finisce Popera con un antidotario. Impressum est boc presens

opusculum per me magistr. Conradu. de paderbarne Anno domini Mº occo.º lxxiii.º x.i.º die mensis Maii. La detta soscrizione è ripetuta al fine di alcuni altri dei detti trattati. L'opera è in folio, carattere gotico, senza alcuna segnatura nè richiami, a due colonne di 14 linee.

#### MCCCCLXXXVIII.

# MDIII.

241. SPONSALITUM ANUAL. Così nul frontespisio in maiuscole sensialtro. A terpo bianca soque la Tavola che occupa 3 pagine, La terza a tergo bianca. Seque una carta bianca a recto ed acende at tergo un elegantissima figura in legno mypersentante due moni che tengono un anello con sopra lo Spirito Santo e la parola Almane e sotto un certello con la portala Sponsalitium il tutto inquadrato in un elegante contorno. Alla carta a recto comincia il testo col titolo seguente, in maiuscole a cono rocessio. Opuscolo intitolato Sponsali | lium animae: compilato da | uno frate dellordi | ne de predicatori | al nistantia de | na devota per | sona fioren | lina. – In fine – Finis Sponsalitii animate i die vigesima Septembris Impressus: Vigilia Sancti Maniel
Apostoli M. CCCCC. Ill. in 8vo carattere tondo, sensa numeri ne richiani, seponturo as-Sembra erro edissione di Firmali, seponturo as-Sembra erro deissione di Firmali, seponturo as-Sembra erro deissione di Firmali.

# MDXI.

242. Sequuntur Decreta et statuta militaria relata in acta et cofirmata. ab Inuictissimo. et Christianissimo Principe Supremo Dno. nostro Henrico Anglie et Francie Rege et Dno. Hybernie huius nominis octavo. Questo é su frontespisio, in caracttere romano maiuscolo. Sotto vi è una gran figura in legno colte armi del re e a tergo altra tavola, grande quanto la pagina, contenente altra armit. – In fine – Richardus Pyuson bec decreta et statuta formulis suis excudit mandante Supremo domino nostro Rege Henrico viji Anno dni. M. occoc. 3; (o førse xij, giacché in questo luogo la pagina è lacera), Volume in 4to col registro A. B. duerni. Tutto it teto è in gofico.

#### MDXIII.

243. Libro del Peregrino novamente impresso e ridotto alla sva syncerita com la vita delo avttore. Libro mio sa aspernato o reiecto fusti: Dire poterai etc. etc. Hoce in fronte cum insigne sotis. – In fine – In eo cura Adhibita est non utulgaris ab Octauiano Salado et Francisco Vigoleo Parmen. ne quid ab archetypis Cavicai secundo deuiarent, M. D. XIII. Mense Maio. În Mo col registro A-Y.

# MDXIV.

24.4 Henricus Penia ad Reueren. Car. de Saulis de gestis Sophicotra. Unesa. Hace in fronte, car. got. on un condorno figurato con ornamenti d'architettura. A tergo vi è un epigramma di tre distiri institudota od Lectorem Jovius. - In fine - FINIS. Opuscolo di sei carte sensa data veruna. La lettera è datata. Die vi Nouembr. M. D. XIIII. et constantionojle. En carattere tondo col registro A. Aii. Aiii - Questa dette essere la prima edizione. È fatta fundi d'Italia. Questa dette essere la prima edizione. E fatta fundi d'Italia. Quella che cial Penare T. V., pp. 39. N.º 412 ove quest'opuscolo è mescolato con altri diversi, deve essere posteriore, benehé di poco.

### MDXXII.

245. Hystoria bellissima di misser Costatino. da Siena e de misser Georgio da Genoua liquali se acopagnarono. in vlaggio p. andare al baron misser san Jacomo: et delle gradissime. fortune che loro hebeno de le qle. furono liberati per divin miraculo e del barone misser san Jacomo: come legendo intenderiti. – Sotto un legno, a tergo il testo di ottave quattro e mezzo per pagina. – In fine. – Nel anno 4522. Di ottobrio. In 4to carattere tondo 4 carte con registro A. 2.

#### MDXXXII.

- Iacobi Sadoleti Episcopi Carpentoractis, Interpretatio in Psalmum Miserere Mei Devs. S. M. M. T. Anno MDXXXII. in 8vo senza luogo, ma certamente di Venezia.
- 247. Refugio over ammonitorio de gentilhuomo composto per lo. Francesco Colle a lo Illustris et eccellentis. S. D. Alphonso Duca di Ferrara M. D. XXXII. Hace in fronte con conterno istoriato. In fine FINIS. M. D. XXXII. In 4to piecolo di carte 27 numerate.

#### MDXXXIII.

248. Il Peregrino di M. Iacobo Caviceo da Parma nuovamente revisto M. D. XXXIII. Senza luogo ne stampatore, di carattere simile a quello dei Giunti. - In fine - FINIS. Registro.

# MDXXXIV.

239. Le Saire di M. Lodovico Ariosto, volçari, in terza rima, di nuovo stampate del mese di Giugno M. D. XXXIIII. Hiere in fronte, lit. maiusc. sens'altra nota in svo carattere tondo, senza numerazione di errete, col registro A-A. E la prima edizione, el espressione di nuovo stampate vuol dire stampate di nuovo, cioè puramente per la prima volta.

#### MDXXXV.

250. Prophetia di Saneta Brigida. Con un credo et una salue regina vulgare: et doi capituli della gloriosa virgine Maria in terza rima coposti. M. D. XXXV. Sotto il testo subito in pessimi cersi anaereonifei a due colonne. – In fine – FINIS. Sono quattro carte in 4to senza registro, carattere senigòtico.

# EDIZIONI DEI SECOLI XV E XVI.

#### SENZ'ANNO E SENZA LUOGO DI STAMPA

- 20.1. ALERAT MARNI— Incipit Opus Alberti Magni. do mirabilibus. Mondi. Lege, Foeliciter, Place in fronte, Iti. maisus. In en Alberti. Magni. De. Secretis. Naturae. Liber. Explicit. Foeliciter; . 7. Tas., In 4to sensa verus negmo. É di bel carattere tondo, assai antico, e somiglia un peco a quel di Jenson. Ogni pagina ha 24 versi. É di 30 carte.
- 252. ABBARSTRABENTI Amaistramenti De Senecha Morale. Sotto un legno, poi il testo in tersine. In 4to a due colonne, carattere tondo. In fine FINIS. Quattro carte sensa segnatura. Del fine del 400 o dei primi del 500.
- 233. Anestano Nicolai Anestan Bocinensis de complexo pertium Orationis. Raée in fronte fol. 1 a. fol. 1 b. Alexii Lapsaconii florentini Epigramma. In fine fol. 3 4 a Andreae Dactiin Teterastichon, fol. 3 4 b. a terpo Errata corrige. Senso alcuium notes di stompatore nè di luogo. L'edissiane pare di Firenze. L'opera è rin 1 decon un consultation al consultation al consultation.
- 334. Ayrosino. Somma dello Arcivescovo Antonino Omnis Mortalium Cura. Hace in fronte, ili. maiue. cj. a ii. Incomincia Yon Confessionale uolgare etc. – In fine – Expuerr Liber-Omnis mortalium Cura Domnis Antonini Archiepiscolio Piorentini Dio Gratias Amex. In 4to carattere romano, col registro a-1.
- 255. ANTONIO Queste sono recepte facte quasi tute da Magistro Antonio ceronisono contra la pestilentia. – In fine – LAUS DEO AMEN. Opuscoletto di sci carte in 4to, carattere gotico col registro a-a3.
- 256. AGGUSTINI Incipit liber augustini de vanitatibus seculi. Haco in fronte et sequitur textus. Alla carta 7 verso Prologus libri beati Augustini de vita cristiana incipit feliciter. - In

- fine Explicit liber Sancti Augustini de vita cristiana feliciter. In 4to senza verun segno, Sembra edizione romana. È di ventotto carte di 24 versi ognuna, (Hain 2106).
- 257. AUGESTINI Lorationi di sancto Augustino el Iversi di sancto Bernardo: et Loratione di sancto Gregorio. Haec in fronte con una gran favola in legno. Opuscoletto di 4. carte in 40, corattere tondo, parte in cersi e parte in prosa, a due colonne di 40 versi l'una sens'altro in fine. Pare del fine del 400.
- 258. Barlecta Concilium Paoli. Auctore Fratre Paduano Barlecta in Gimnasio Domus magnae Venetiarum. Theologiam publice profitente, Dydimo et Philotee colloquentibus. Ad Signu. S. Berusrdini. Jösque ulfa noda. Saec. XVI. in 8vo. Pare certamente stampato a Venezia.
- 259. Bernham S. Incipit sermo beatt bernhardi de humana miseria. - Homo qui anima raconabili. es etc. - In 4to gosso. Secolo XV. senza numeri, ne registro, ne richiami, caret 7 in 8v. o. Ha 31 verzi; l'utilmo dei quali contiene la porole: princepacis. Amen. Alcune lettere sono di forma particolare, specialmente il Q. (Blai) 2866.
- 260. BOCCACHO NIMPHALE Di flesole tracta damore. Time in fronte. A tergo. Consisci. E. Invigular Fiesolano damore composto perlo excellente huomo meser Giouanni Bocaci poefiaiorentino (sie) nequale sicontiene lo inamoramento Dafrico et di Mensola et lioro accidente it morte. In fine Filini Immerphale diffesole che tracta damore. In sto col registro A-H. Contine quattro ottare per pagina (llain 3304).
- 261. Comincia El Nimphale Fissolano Damore composto per lo excellente humon Messer Giovanni Boccaci Poeta Fiorence Diocace Poeta Fiorence Decace Poeta Fiorence de la composition nel quale si contiene lo inamoramento Dafrico et Dimensola el loro accidenti et morte. Sotto alla detta intitolazione commincia il testo e vi sono 2 ottore nella prima pagina. Tutte le altre ne contengono tra. In fine Finis Laus Beo, e nella contengono tra. In fine Finis Laus Beo, e nella contengono tra. In fine Finis Laus Beo, e nella esta seguente il registro, L'edisione è elegantissima in 410 sensa registro, nel numeri, nel viciami.
- 262. Argumento di qsto. libro chiamato filostrato.
  - Dimorando el dignissimo oratore et poeta clarissimo messer ianne beciacio firettico. ne la cita di rappii fin preso de lamore de una gentile donna. La quale essendo partita de lamore de una gentile donna La quale essendo partita de napoli il predicto messer iovanne molto dotendesi compose la sequente opereta ituttata, philostrato dituisa in x parte ne la qual tracta lardentissimo amore che hebbe troito figiolo di priamo re di troia ure griseda troiana figiola. de calcas sapriamo re di troia ure griseda troiana figiola. de calcas

cerdote: et in persona di troilo dimostra quale sia la sua dolente uita in pianti et in sospiri essendo priuato del dignissimo et suauissimo aspecto de la antidecta donna.

Incomincia la prima parte di philostrato de le amorose fadige di troilo nel quale si pone come troilo innamorase la griseida et li amorosi sospiri e lagrime per lui hauute prima che ad alcuno altro el suo cculto amore discoprisse et qui primamente si dimostra la itentione. delautore.

Haec in fronte fol. a. 2. cum prima octava. Fenisce col seguente Sonetto.

Molti si trouano ogi di nel mondo di don celeste non terren dotati che in uer chiamar si peteriano beati se cosa stabil fosse in questo fondo Poniam da canto lo ingegno fecundo de oratori e poeti e de honorati philosophi edichian di quei che in ati di mano fanno al suo oprar habondo Mirabil cosa e cierto la pictura et quella che abantiquo era in gran pregio larchitectura dico in ciascun canto Ma cui lefecto de larte prochura meritan glimpressori in nobil segio tra quali maestro Luca porta il uanto. Perche ne larte quanto El uaglia et possa et sia degno e presato in questa opra e in molte altre lha mostrato.

Senza alcuna data, edizione di Luca Veneto fra il 1480 ed il 1483. Senza numeri, e col registro a-r. Ogni pagina contien quattro ottave. Carattere rotondo. (Hain 3309).

863. Boccaccio. — Inuectiua di Messer Giovanni Boccacio contra una maluagia dona. Decto laberinto damore et altrimenti 90. Cor-baccio. Hone in fronte, con subito di testo e un contorno di fregioni fine. Finito il libro decelo illaberinto damore, composte per misser Giounni. Bochacci poeta florentino FINIS. In 4to carattere rotondo col registro a.-o, quadarni, mono o quinterno, propina ha 33 versi. Pare edizione di Firenze, ma di circa il 1400 (Ilain 3889).

264. Candidus de Genitura hominis. Sequitur tabula.

L'opuscolo corrisponde alla descrizione data dall'Audifredi Ca-



- tal. pag. 378 ma è in carattere tondo, e di otto carte senza segnature. Ogni pagina ha 29. versi. L'epistola in fine è la stessa riportata dall'Audefredi. Ancor questa sembra edisione Romana. (Hain 4314).
- 26.5. CAPPILLA Capitula Dominorum Helveticorum XII. Cantonum contra impios et blasphemos Lutheranos. Have in Pronts. Imminus. Al foplio A II comincia il testo colla repetisione del delto titolo in maiuscoi. Il testo e fin carattere tondo cassi bello fine FINIS. Sono quattro carte in tutto, e l'ultima, a tergo, é biano. Dece essere fra il 1518 et il 1525.
- 266. CAROLI Caroli Ro. Regis Recessori Adlocutio in. convento. Hispaniorum. Hace in fronte, lit. moines. Alla pagina A 2 comincia il testo contenente quattro pagine. La 4.º termina con le parole Regem se habere gioriari possil Hispania. Non ci è sogno alcuno d'impressore ne di data. La carta porta per impronta un guanto. Dovrobbe: essere stampato nel 618 quando Carlo V cinata ad farai dichiarore Imperatore di Germania. In quest'esemplare, esistente nella Palatina, monao l'ultima carta, la quale forse contine nel data, ma più probabilmente è dire.
- COLUBLIA J. Moderati Columelle ortali commentariu. incipit feliciter. Hace in fronte, sequitur textus. In fine. Comentarium.
   J. M. Columelle finit. — In 4to, carattere gotico del Guldinbeck di Roma sensa nessun segno, opuscolo di dieci carte di 35 versi comuna Illain 5491.
- 268. CONTRASTO Cotrasto. Duno Uiuo et Duno Morto. Haec in fronte, con una bella tavola in legno. Ha quattro carte. Son tre ottave per pagina, in bel carattere gotico. In fine. Finito el contrasto del uiuo et del morto. Fra la fine del 400 ed ti 500.
- 269. El Contrasto Del Nostro Signore Idio Con El Dimonio Infernale Al Limbo eto, Hene in fronte on suna tanola in legno, a terpo. Contrasto che fece il nostro Signore Idio co. el Dimonio, quando disciesse nel limbo doppo la resurrectione sua per trare li sancti padri fora di quelle tenebre: et eliam per deliberarci nui de sese mane del dimonio. Per il Reverendissimo in Christo padre D. Antonio Archiepiscopo floren. et Indado sopra la Sacra Seceptura secio totalemente possiamo vedere come per la sua passione: morte el resurrectione neha ricomprati. In fine FINIS. In 4to carantere godicio, in presa. Oprii pogina ha 34 versi. Fra la fine del 400 ed il 500, ma pare piutotto del 100.
  - Contrasto de lazolo. e del diavolo. Subito sotto il testo in ottave a due colonne di i ottave l'una, carattere gotico. In fine -

- Finito el contrasto de langelo e del diamoto, FINIS. In 4to di due carte, del 4 al 500.
- 271 DANTR. Dante col sito, et forma dell'Inferno. Cum Epistola Dedicatoria Alex. Paganini Impressoris Julio Medici S. R. E. Tit. S. Mariae. in Donico. Diacono Card. In 32.
- 272. Credo che Dante fece quado. fu accusato per heretico allo inquisitore. Haec in fronte, a tergo è un esposizione dell' opera fatta in noce terzine in difesa di Dante. Il testo principia alla seconda carta. In fine l'inito il credo di Dante. In 4to di sei foli con sennatura a.
- 173. D.Art. Augustini daci [Dois] uiri discritisimi aliquo documenta diligentisatime composite ad Antoniu. amicum suum carissimum. In fine. FINIS. Edisione antichissima e fores la prime; emas numeri, registro ei richiami, carattere Romano. Le pagine son composte ora di 30, ora di 31 ed ora di 32 versi, in 440.
- 274. Doravrs. Ianua sum rudib, prima. cupientib, arte. Neo sine me quisq. rite peritus erit etc. Hace in fronte, caract. rubbo-nigr. contra est imago magistri docentis cum 5 discipulis et ferula in manu dextra. In fine Finis dee gratius, objuse ulla nota impressoris et loci, carect. goth. sine pog. et cust. cum registro a-d. Unquaeque pog. cerest.
- constat.

  TS. Berstroxt. Epistole di Gioanne Philotheo Achillino ad Magnificentissimo Missere Antonio Rudolpho Germanico, oue si
  narra tutte le sorti di preciose petre, le sibille, la uarieta de
  l'armi antiche et moderne, Musici instrumenti, colossi, le
  noue Muse, diuerse arbori, Causleature, antichel et modernia
  habiti, Altri dotti et giocosi tratti, et più miraculosi accidenti.
   In fine PINIS 12 corte in 40 con il registro Aquaderno,
  B duerno, sensa numeri, Dri primi del Secolo XVI, carattere
  tondo. 38 sersi per positio.
- 776. Errostro. Aurea expositio hymnorum una cum textu. Hace in fronte, fol a ij Liber iste dicitur liber hymno. etc. In fine Finit compendiosa hymnorum expositio qui ne dum difficilium verborum significata: verum etiam sententiarum obscuritatem lucidisma reddit. Sequitur tabula hymnorum in 4to car. god. minut. sensa numeri ne richiomi, col registro a-e. Edisione Parioina o Lionese del Secolo XP.
- 277. FAUSTI. Livia Fausti poetae laureati. Hacc in fronte, carattere gotico e sotto vi è una figura in legno, colle parole intorno. En le monde fault bien tirer Qui en paradis veult monter Olivler leuant.

- In fine Impressum parrhisiis per Robertu. gourmot. commorante, in vico Sancti ioanis. laterani. etc. In 4to col registro a-k. L'edizione è verso il 1505. È un poema in distici.
- 57.8. FERNSTRELL. Fenestrella de Romanorum magistratibus incipil. Have in fronte pro titulo, lii. moise. Attacoa sotto il testo. In fine - FINIS. Segue l'indice. Al foglio segnato il lilisi trora Albricus Philosophus de imaginibus deorum. Bielisima edizione, carattere romano col registro a-g. Le pagine hamo 25 cersi. Chi sia quel Albricus nos o, e non parmi d'acer veduto altroce il detto trattato De imagin. deorum. (Ilain 1939) etc.)
- 179. FESTA. La festa del uitel sagginato. Questo è sul frontespisio, con un ligono rappresentante l'Angelo, e daltro un conscito di carie persone. Alla prima carta. Qui comincia larapresentione (sic) del uitello sagginato in prima uno a napelo comincia numunitare così. In fine Finita la festa del uitello sagginato. E in ottare. An questro carte, a due colmone di 35 everi l'ana, carattare tondo. È della fine del Secolo XV. o dei primi del XVI ma pore piutotto del XV. In tio.
- 230. Piccasa. Figurae quaedam de proseminentia Logices: ac de modo quo Intellectus materialis appraehadit et spiritualis: una cum compendio terminorum: per magistru. Ciprianu Benetii doctore. Parisies: ac R. d. Hadriani ittuli Sancti Gri-sogoni presbiteri Cardinalis familiarem nuperrime inuente. Hace in Pronte. In fine. Finis terminor: sed nondum debites scruitutis initium. Opuscolo di 6 carte in 4to. L'edizione è romand di circa Il 1509 è de carattere todos.
- 281. Finas. La Chaccia di bal Fiore. Poi un legno, indi il testo in ottare a due colonne, di à ottare l'una, caratiere tondo. In fine. Finita la chaccia di bel Fiore. In 4to Quattro carte senza segnotura. Opera di Agostino Accolti da Urbino dei primi del 500, e fore della fine del don.
- 282. Footroia. Froctola duo, padre che haueua dua figliuoli vno buono chiamato Benedecio Laltro captivo chiamato Antonio. Sotto un legno, indi subito il testo in anacrontica a due colonne. In fine FINIS. Carattree tondo, son quattro carte col registro a. a. 2. Dal 4 al 500.
- 283. Grunzzo Judicio sopra tutta la Italia quale è stato trouado nella Citta di Roma in una pirramida sotto terra stata quaranta quatro anni cosa B. Comencia del 4530. per Noturno. Sotto un legno, a tergo un ottava al lettore con altro legno sotto. Al foglio a ij il testo in terzine a due colonne, corattere

- gotico. In fine FINIS. con altro legno sotto, e due altri legni a tergo. Sono 4 carte in 440
- 284. Hassont. Ioannis Harmonii Marsi Comoedia Slephanium. Urbis Venteste genio publicie recitata. Hace in fronte crace, meisuc. Sequistra a tergo Ioanni Harmonii Marsi Petro Pascalico Patritio Veneto Philosopho Clarissimo S. Senz'altra tota in fine. Sensa numeri col registro ac quaderni. In 4to carattere tondo, 79 errois per pogino. Del Secolo XF.
- 285. Insonio. Insonio De Daniel. Questo sie el modo de vedere le significatione de Daniel propheta secondo gli di della Luna. Sotto un Igono, poi il testo in prosa, in errettà a due colonne. In fine. Qui finisce la interpretatione dell'insonni de Daniel profeta composti p. alphabeto. Des gratias. Ai 4to carattere tondo, quattro carte sensa segnatura, fro il 4 e il 500.

## 286. Io sono. - Io sono il gra. capitano della morte

Che tego. la chiave de tutte le porte.

Questo è sulla prima pagina a. con un legno. Segue il testo in ottave a due colonne. Ha quattro carte col registro A. A. 2. In fine. Finito il cotrasto. dil vivo et dl. morto In 4to fra il 4 e il 500 ma pare piuttosto del 400.

- 237. Jonanns Doclissimi Viri Johannis Petri Lucensis de Declinationibus Generibus et Pracetrilis Regulae Incipionii. Hace in fronte, caract moisses, sequitur textus. In fine Finiumi Regulae Doclissimi viri Ioannis Petri Lucensis de Declinicinibus Generibus et Practerilis Peliciter. Quato pure in carattere miniuscola Bellissime distincie in titu, nel texto in carattere toto, part di Jenson, serua pagine, nè registro, nè richiami. Le pagine sono di 36 versi.
- 288. LANDEN Formulario dilettere et di orationi uolgare con laproposta et risposta coposto, per Christophoro landini. Hace in fronte cum fg. magistri docentis. In fine — FINIS. Senza numeri, col registro a.-f. in 4to. Ogni pagina ha 33 versi. Pare editione di Firenze, ed è del 400.
- 289. Learnoa. Leçenda divota del Romito et de pulcini causta della vita patrum. Hacc in fronte fol. 1. a. poi una tacola in legno, quindi il testo in ottave a due colonne. In fine Finita la hystoria del romito e di pulcini. In 4to carattere tondo, opuecolo di 4 carte con registro. Fra il 4 e il 500.
- 290. Linno. El libro della Spera. Hace in fronte caract. maiuse. fol. a. i. Segue sotto il testo in ottava rima (è il poema di Leonardo Dati). In fine. Finito ellibro Della Spera. parimente in maiuscole. In 4to carattere romano, col registro a— Ogni.

- pagina ha 34 verso. Non è veruna delle due edizioni descritte da Panzer.
- 394. Mancı de. Altercatione ovejr. O bialogo composte dal Miagniños Lorenza di Piero I di Cosimo de Medici I nel I ele si disputa tra I el cittadino el pastojre qle. sia più felite vita o la [civile, o la [rustica]an Co. la determination, fact del phillosopho dove solamente si | truoui la vera | felicità. Questo in un contorno rusbescolo in legno, e tutto in lettere maisucche. At terpo comincia il setto ol litolo, parimente in maisuccolo locomincia la laterca [lione intra el citladino el pajatore. Franti ni ni voncolo, sanza numerazione ne richiami, col registro dedurrii. L'opera è in terza rima e finisce al recto del faglio 20 on la parola Amen B in carrottere tando, di dicie terzine per pagina. L'edizione è evidentemente del principio del Secolo XVI, cicé fra il 4500 e il 1520.
- 39. Meanys Cocai Macarones. Merlini Cocai poete Mantuani Macaroniese Libri VXII, post omnes impressiones, ubiqe. lo-corn. excussas nouissime recogniti, omnibusqe, mendis expurgati. Adiectis insuper qpluribus, pene uiuis Imaginibus anaterie librorum aptissimis, et congruis loois inseetis, et alia multa, que in aliis hactenus impressionibus non repariese. In fine—LAYS DBO; In 8 vo con the agendare A—P, e cviti corte menerate, corattere tondo, edissone posteriore a quella del Paganiti del 1817, ma anteriore certamente e quella di Tusculmo del 4521 perché in quest ultima il poema è dicerso, perché stato corretto dal Lotola, e la suddetta, esna date, è comati cal correspons.
  - 293. Minacoto Miracolo Della Vergine Maria che delibero uno suo servo. Opuscoletto in ottave, di quattro carte a due colonne, contenenti cinque ottave l'una, sens'altro in fine mentre finisce il testo a tutta l'ottava pagina. In sto carattere tondo. Pare dei primi del 50o.
- 294. Nant. Comedia di Amieitia (in maiuscole). Hase in fronte, a tergo Alexii Lapaccini Epigramma. Ai foglio a. 2. a. Jacohus Nardus Laurentio Strozae. Fol. a. 3. Comedia di Iaeopo Nardi Fiorentino. El titolo e amieitia. In fine FINIS. In 4to col registro a.—c. Sembra edizione del Secolo XV. (Hain 41573).
- 295. NATIVITA. La Natiuita del nostro Signor Iesu Chisto come li Magi andaronii ao diferire et de la crudelta del Re Herode che fece alli Innocenti. Hace in fronte, poi un legno e sotto il testo in ottare, a due colonne. În fine FINIS. În sio carattere tondo, con registro A. Sono quattro corte. Fre il 4 e il 500.
- 296. NOVELLA. Lanouella di Cerbino. Sotto un legno, poi il testo in ottove a due colonne di 4 ottave l'una, carattere tondo. In

fine FINIS in 440 sono sei carte col registro a-a3. Del principio del 500, e forse di Firenze 4502. L'opera è dell'Altissimo. In quanto a quest' Altissimo vedi Tiraboschi Storia della Letteratura italiana, edizione di Firense 4809. T. VI. a pag. 838.

297. OPERA - Opera noua de Ricette et secreti che insegna apparechiar una Mensa a uno couito. Et etia, a tagliar in tavola de ogni sorte carne et dar li cibi secondo lordine che usano li scalchi : et seguita il modo de incalmar ogni sorte frutti et a coseruar quelli con altre gentilezze. - In fine -FINIS, in 4to piccolo con il registro A. B. Libretto di 16 carte. Ogni carta intera ha 34 versi. Dopo il 500.

298. Opens - Opene Del Thebaldeo De ferrara

| Soneto   |    |  |  | . cclxxxiij |  |   |     |
|----------|----|--|--|-------------|--|---|-----|
| Dialogo  |    |  |  |             |  |   | j   |
| Epistole |    |  |  |             |  |   |     |
| Egloge   |    |  |  |             |  |   |     |
| Desperal | la |  |  |             |  |   | j   |
| Capiteli |    |  |  |             |  | , | XiX |

Haec in fronte. In fine - FINIS. in 4to carattere tondo, stampato a due colonne, senza cartolazione nè richiami e col solo registro A-K tutti duerni meno A . quaderno. Del principio del Secolo XVI. (Hain 45447).

299. OHNIBONI - Omniboni Leoniceni In Aesopum praefatio Haco in fronte, carat, majusc. Finisce la prefazione alla seconda carta, verso 2t, e subito dopo principia il testo così: Vulpes et agla, amicitia, inierat etc. - In fine. - Aesopus e græco in latinum traductus p. Omnibonu. Leonicenu. foeliciter explicit. In 4to senza numeri, pagine, registro ne richiami. Ojni pagina ha 26 versi, bel carattere tondo, È di 42 carte.

Il Tiraboschi T. VI pag. 1087 nota (a) dice che l'Abate Morelli, ed altri han creduta inedita la detta traduzione, e ne cita un'edizione fatta in Brescia da Barl. da Farfengo nel 1592, la quale pure non è citata dal Panzer. La presente è certamente assai più antica.

300. Passione. - Passione di nostro Signore, poemetto. Il libro comincia col testo, senza nessuna intitolazione, così

Increata maesta didio

o infinita eterna potenza

o Gesu sancto forte giusto e pio il quale se pieno di soma, sapieza,

Spirito Sancto allo intelletto mio - etc.

- In fine Finita lapassion del nro. Signor glesuxpo. in 4to col registro a-e. Ogni pagina, compresa l'ultima, contiene quattro ottave, carattere tondo.
- Passione. Incomincia la amara et acerbissima passione del nostro Signore et redemptore Iesu christo uero figliuolo del omnipotente iddio

#### O Increata maesta didio

Diversa dalla Passione di Bernardo Pulci. È un poemetto in ottava rima, con registro, sensa alcuna data, con in fine - AMEN. In 4to piccolo. Credesi opera del padre Acquettini. Pare un'altra edizione del soora descritto.

- 302. PLALTES. Plautus cum correctione et interpretatione Hermolai Merulae Politiani et Beroaldi et cum multis additionibas. Hace in fronte, fol. a. 2. Georgius merula De uita Comoediisq. Plauti etc. — In fine — FINIS. — Plautines uiginti comoediisa. Georgius Merula etc. Inde descriptio Cottobu Iudii, et subter Cottobi figura, ligno incica. Ultima charta registrum continet. Fol. Sec. XV.
  - 303. PORNA INCOGNITO. In ottava rima. La prima pagina è bianca; a tergo comincia l'esposizione, compresa in 10 ottave in due colonne, 5 per colonna. La prima ottava è questa.

O excellente mio Signor priato che site de iusticia urro maistro et dal Re don ferdinando site amato como se mostra per omne mio registro et tanto dalla urtu site aitato per che castige omne rihaldo et tristo nominato site al mudo. messer belardino p. patria demelia e d. coprome gelardino

Nelle altre otto stanze racconta come il detto Messer Belardino Gelardino ha salvata la città di Teramo. La stanza 10 è la seguente.

> O inuictissimo Re don ferante che de sapientia portate lo fiore et conoscite le uirtu aitante de messer belardino e lo perfecto amore se uictoria te doni dio e li santi tenelo caro quisto seruitore

PORMA INCOGNITO (segue)

che alla iusticia non se po trouare tal caualere con lo so ben operare.

A pag. 3, cioè subito dopo questa dedica, comincia il poema, senza intitolazione veruna, e con la seguente ottava.

Enigno pre, re del uniuerso ch. si uera pace et xa cocordia. chi ate tona, no. e mai somersa che lo receui sensa discordia ricenime si chio adnerso adnerso patre santo pieno de misericordia chi possa demonstrare ad tucta gente del pro renaldo et dogni suo parente. Dorlando et Doliueri et dil Dusnamo de Malagesi et Viuiano suo fratello et de imperadore re Carlo mano et di Gano de Pontier traditor filoe (sic) del Signor de bajano dicto ginamo del fratel de Gano dicto pinnabello de Signor didarna duca Amone et Dastolfo figlio del re Odone. De re Iunone Signor de cascogna et como montalbano fue edificato et della guerra che fu atramogna et de baiardo bon destrier pregiato etc. etc.

Segue coi il poema, sempre a 2 colonne e 5 stanze per colonna senza nessuna munerazione, ne registro, ne richiami, ne moi alcun tisido. Solo di quando in quando, anche alla metà delle colonne trocasi distinto il principio dei canti, come nel conto I suddetto, mediante il luogo laccato per l'imissia. Sono, in tutte, carte 142. La carta 141 a lergo termina con due solo otlave, una per parte. L'ultima è la sevouente

Facta qlla. vendicta ritornassi Carlo efradeli ellaltra baronia Sempre Xpo. benigno vol laudarsi et lasua madre vergine Maria gratia rendo aqsti. versi sparsi che manno facta hauer gran cortesia et mille gratie a ciascun che ma intesa la bella storia rimata edistesa.

Sotio nou vi è altro che il registro. Pere la carta 142 contiene qualche altra cone, e fore la data, ma non può verificari perchè manca. Il volume è in fol. carattere tondo ma brutto. Pare del aecolo XV, e forse stampato a Napoli. Il registro porta che sono il quaderni, dei quali si riporta la prima parola d'opin foglio, e un terno. — L'esemplare che ho avuto soti cochio apparence al Cont. Bouloviril.

304. POEMA INCOGNITO. — Senza verun titolo. La prima pagina con contorno fregiato a colori, in fol. massimo a due colonne, sette stanze per colonna. Prima stanza.

> Reina di zielli madre di quel fioche insu la croze p. nui fo chiavado se l'universo podesta idio caue el suo fiol tanto beado misericordia del pecado mio fa che maiuli signo, che mai crado chio posa dar prinzipio ala istoria uerzene pura ripstane, memoria, etc.

# Stanza quarta

Signori io trovo chel prinzipo Renaldo fo al sepulchro con i fratelli mandato con saliazzio. stete el baro. saldo chera da piui pagan assediato Costanza so moier per gran chaldo sinamoro de renaldo apriato tanto sando dintorno a tal afare cho co. renaldo ichonuene uxare, etc.

Ha carte 208 senza divisione di canti, e il poema tutto di seguito. È avanti il 1474. È forse Altobello. Ricordo preso nella Libreria Bodleiana d'Oxford il 47 Lu-

Ricordo preso nella Libreria Bodleiana d'Oxford il 47 Lu glio 1830.

305. POMPONII LAETI. — Pomponii Leti de Romanor. magistratib: Sacerdotiis: Iurispitis., et Legib. ad M. Patagathu. libell. — Hace in fronte fol. 1. A. Sequilur statim textus. In fine - FINIS.

- Pomponii Læti de Romanor. magistratibus. Sacerdotiis. Iurisperitis et Legibus ad Pantagatum. In 4to, del Serolo XV, col registro A-D. Carattere tondo.
- 306. Ponts. Leonardi de Portis Iurisconsulti vicential de Sestertio pecunits poderlius et mensuris antíquis libri dvo. Hace in fronte lit. matusc. fol. A II. Ecsatres Lectors. In fine Finis Quae absente auctore librarior in curis corrupts sunt sic corrigito. In 410, carattere tande, or registro A-1. E la prima edizione, ortanente anteriore a quella del 1524, citata come prima del Paneze. Essa é por del 1500.
- 307. Pass.i.— LAPERSA (sic) DE NIGROPONTE FACTA PER VNO FIORENTINO. Hose in fronte, fol. a carat. rubra. Segumo due ottare di testa. În fine Finis. Deo Gratiss. În ŝto, opusolo di \$1 carte sensa veruna segnatura, e contenente due otare per pagina, meno fullima, che ne contine una sola. Îl carattere è tondo, simile a quello impiegato da Bernardo Crnini in Fienese per stampare il Servius în Virgilium 1411. Quest'edizione dev essere circa di quel tempo, glasché la presa di Nogroponte, preduto del Venesimi solo il Dogo Moro, occadie nel 4470. Îl Porma è citato, Manoscritto, nel Catalogo della Libreria Rossi Cod. XXVII, e dicesi composto da Iacopo da Prato il 4470. Il primo cerzo è composto da Iacopo da Prato il 4470. Il primo cerzo è composto da Iacopo da Prato il 4470. Il primo cerzo è composto da Iacopo da Prato

# O tu dolce Signor che n'hai creati.

- 308. PROFEZIA. Prophetia che sta trouata a Roma intagiiata in marmoro in doi uersi latini. Tratta in uulgar sentimento. Indi sotto il testo in pessimi versi anacromicii a due colonne. In fine - FINIS. Son due carte in 4to sensa segnatura, carattere tondo. Pare del principio del 1500.
- 309. PULL. La Giostra di Lorenzo de Medioi messa in rima da Luigi de Pulci Anno M. COCC. LXVIII. Ince in fronte foi a. i. con una tavola in legno rappreentante rorii Crealieri, Sogue il teto alla medeima popine, esemdoene un'ofatace è messo. In fine FINIS. Senz'alcuna altra data, senza numeri, e col registro a. quaderno, b. terno, c. dureno e quindi Popera ha 18 carte. Ogni pogina ha ottace quattro e messo e le ultime dure ne contengono cinque. In Mc carattere tondo (Ilani 13888).
- 310. PYLODE. Pylode Genealogia Absque ulla nota, Saec. XVI, in 400, ma dello stesso carattere delle altre opere stampate a Milano nel 1507, perché nel frontespisio si trova un fregio col nome di Gesie ele parole lobannes de Legnano all'initiolazione.



- 311. Quatuon etc. Quatuor hic copressa. opuscula
  - Discordatie. Sanctorum doctorum Ieronymi Augustini.
     Sihyllano. de Christo vaticinia: cu. approprietis singularu. ficuris.
  - 3. Varia Judeoru. et Gentilium de Christo testimonia,
  - Centones Probe Falconiæ de utriusq. testameti. hystoriis ex carminibus virgilii selecti: cu. annotatione locorum ex quibus desumpti sunt.
  - Hare in fronte. Nel corso dell'opera vi sono varie figure in legno.
    Ognuno dei detti opuscoli ha il suo registro separato, ed alla fine
    di ciascuno dice. Impressum Opnenbeym.
- 312. Rayrarsstrations. La rapresentatione della Reina Hester. In ottave, & carte. con belle tacole in legno, carattere tondo. In fine – FINIS. In 4to con 43 versi per pagina, sensa registro ne altro segno. Del fine del Secolo XV o dei primi del XVI (Hain 43564).
- 313. La Rappresentatione di Rosana. Questo è nel frontespicio, con due tavole in legno, reppresentanti una l'Angolo e l'Arra un re nul trono. In 400 con belle figure in legno e in ottava rima. In fine l'inità la bella et divota rapresetatione, di Rosana. Col registro a quaderno e b. duerno. Di 42 carte. È stampata due colonne di 32 cersi ognusa, nelle pagine interio carattere rotondo. Pare del fine del Secolo XV o dei primi del XVI.
- 314. La rapresentatione di Salamone. In fine FINITA. Composta di 4 carte senza registro, a 2 colonne di 42 versi per pagina, in ottave, con varie belle tavole in legno. Della fine del Secolo XV o dei primi del XVI.
- 315.— La Rappresentatione Divota di Baarlam et Iosafat. Quetto è il frontespisio con due tavole in legno, una rappresentante l'Angelo, l'altra una partoriente in letta. A tergo Incomincia larapresentatione Di Baarlam et Iosafat coposta, per Bernardo pulci. In fine FINITA. col registro a, quaterno, Di otto carte, carattere tondo a due colonne, con belle tacole in legno. Ogni pagina ha 42 versi; è in ottave. Del finire del Secolo XV o del primi del XVI (Hain 13561).
- 316. Rapresentatione dune miracolo di tre peregrini che andauano a Santo Jacobo di Gallitia. Questo tan el fogito A. 1. e. sotto comincia subito la rappresentazione a due colome, e a sinitara un piccolo logno, contenente quattro fagure. Ha quirto carte, segnate A. A. 2. Ogni carta ha 50 versi. In fine – FINIS. Carattere fundo e misuto. È in etatore. In Ato, Pare del 140.

- 347. RAPPRESENTAZIONS. La rapresentatione duno miracolo di nostra donna che p. meto duno peregrino risuscio elligitudo duno Re che chascaua di que malmale. Hare in fronte, con l'angiolo e altra bella tavola in legno rappresentante il miracolo. Ha 4 carte, l'ultima delle quali è bianoa. In fine. - Finita la rapresentatione duno miracolo di nostra donna. Deo gratiss. Carattere tondo, a due colonne, in 410, in ottave. Verso la fine del Secolo XY o un jrmin del XYI.
- 318. Qui comincia larapresentatione de habram quando iddio gli comando che gli facessi sacrificio in sul monte disaac suo figliudo et prima uiene uno agnolo che annuntia la festa et dice queste septe staze. che seguitano. Hore in fronte, e segue it testo, fopito a 1. In fine Finita la festa dabra: compata p. feo belchari adi 24. doctobre Meccelxxv. Di 10 carte segue et al. No può estre quella la data della comuedia, perchè si sa dal Tiraboschi, e dal Massucchelli, che fu rappresentata in Santa Maria Maddalena nel 1419, et il Belcari morì il 16 Marsa 1418. Elizione prima, incompia a tutti.
  - 319. RESAL.— Una resia che uno demonio volle mettere in un monasterio di monaci. Hace in fronte fol. 4. poi un legno e sotto il testo in ottove a due colonne. In fine FINIS. Opuscolo di 4 carte, col registro a. a. 2. Carattere tondo in 4to dei primi del 590.
- 320. RIGUAROATI, de'- Tabula hujus libri

De Aere . . . cap. i
Exercitio . . . ii
Somno et vi . . iii
Purgatione . . . iiii
Cibu et potu . . v

Amigdola (ici.) . vi etc e coà reguita quest'indice per pag. 2 ½. Alla metà della tersa popina. — Sequitur nunc libellus ipsa de conseruatione sanitatis secundum ordine. Alphabeti distinctus. Per eximium doctorem magistru. Benedictu. compositus. — L'autore è Benedetto de Riguardiat, del quale parla il Marini, Archiatri Pontiferi T. I pag. 185. — Segue subito il testo. In fine – Finis biutos operis, e a tergoi registro. Non vi è verun altro segno. È in carattere tondo in 4to picolo, comi sognia ha 33 verzi. Del Secolo XV.

321. Roselli. — Salus Italica. Hace in fronte, lit. maiuse. fol. a. 2. Bartholomeus ad lectorem. Seguono altri due epigrammi. Fol. a. 2. tergo, la dedica di Alessandro Rosselli a Leone X. In fine nessuna nota, terminando con un Aenigma in 2. versi.

- É opuseolo poetico in lode della Casa Medici. Sono 12 carte in 110, carattere tondo Edizione del Secolo XV.
- 322. Renanca RUBRICA De uite et honestate clerioor, MNIPOTENTIS DEI postulato suffrajo et. Hase is fronte. In fine Tenti Repetito, § qu. ueo. sup. o. extirpade. A terga è il RESISORYM HYUS LECTYRE, e sotto, Finis tabule. Sensa o cruna indicasione, né pagine, né registro. Edizione molto antica a due colonne, di 50 versi l'una, carattere tondo, che sembra di Roma, in fot. max. Il ever histod di quest'opera è Nicolai de Tude-schis, abbatis Siculi, Archiepiscopi Panormitani, lecture super III. Decretalium.
- 313. SAULO PRINTINO. Trastullo dello donne (in maiucolo). Da far ridere la Brigala compilato per el culto gionane Pier Saulo Phantino da Tredotio, castello di Romagna del anno Mecochxxxii. Sotto un sonetto, poi Principio del Trastullo (in moiucole), in oltare a due colonne di 5 ottore l'una. In fine FINIS. Di sei carte in 4to, sensa segnatura etc. Carattere tondo. Para però del 500.
- 324. Scala Bartolourico. Oratio Bartholomei Scale Florentini. Oratoris, ad Summu. Pontificem Innocentium octauum. Hace in fronte, et seguitur tectus. In fine – Amen. In 4to, di cinque carte, gearattere gotico, sensa veruna segnatura. Sembra edisione di Roma (Håin 44504).
- 325. SPANO. Qui cominoia illibro chiamato Tesoro depoveri compilato et facto per maestro Pietro Spano. (tutte maiuscole) Hace in fronte fol. a. 1. praecedit tabula. In fine FINIS. Caratter romano in 4to, col registro a-1.
- 326. Qui incomincia illibro chiamato thesoro de poueri compilato et facto per maestro piero spano. Senza alcuna data, ma dei primi del Secolo XII, in 4to picolo, carattere tondo senza numeri col repitro a etc. Ogni pagina ha 24 versi. Edizione diversa dalla vercedate.
- 337. STAREE. Stanze della festa di Otaviano imperadore (d'incerto autore). Di s'ode carte in sto, sensa claus segno, in della FINITA. È in ottare, e stampato a due colonne, con carte betta trobe in legno; bel carattere tondo. Opin pagina interna 41 versi. Pare della fine del Secolo XV, o dei primi del XVI. No ha registro.
- 328. STORIA. Hystoria Dalmansore philosopho (è la stessa opera dell'Almanore, overo Cibaldone, Brizice sine anno. Vedi in questo il Nº 8, edizione però assai più antica.) Subito dopo il lesto, a due colonne, carattere tondo. In fine - FINIS DEO

- GRATIAS. Opuscolo di otto carte senza registro ne numeri. Ogni pagina ha 36 versi. In 4to.
- 329. STORIA. Historia et Uita de Sancto Alexio. Sotto un legno, poi il testo in ottave a due colonne. In fine FINIS. In 4to, carattere gotico, quattro carte, con registro a. a 2.
- Historia dgranata. Subito sotto il tesfo, in ottave, a due colonne di 5 ottave l'una, carattere gotico. In fine - FINIS LAUS DBO. Sono 4 carte in 4to dal 4 al 500.
- 331. Historia noua canata della Bibia, la quele tratta in che modo naque Sansone et li gran fatti e mirabil proue che lui fece contra li Philistei et in che modo moritte. Sotto un legno, poi il testo in ottace a due colonne. Senz'aleuna cosa in fine se nou un cano. Sono otto corte col registro A.-A. è. Carattere londo, dei primi del 300. Ogni pagina contiene ciaque ettace. E in 460.
- 332. Qu'ul si nomia, tutte le richeze e cose triumphale co, tacle le prouintie e regni e cits e luochi e custami e gesti del patriarcha ouer Poutefice prete lanni dindia major. Setto due tétolo li legno. A terpo il teto in ottore a cinque per agnia, a due soloma. În fine Finito e questo tractato del massino prete Jamip locifice, et imperatore de Lindia el della Ethiopia coposto, in versi valgari per Misser Giuliano Bati Fiorentino allaude della Celestiale corto et exalatione della Christiana religioue. Amen. A terpo un legno. Carattere gotico in 40º Outriro carte con recistro a.
- 333. Istoria de la Regina Oliva. Sotto un legno, poi il testo in ottore a due colonne, carattere tonda. Alla seconda carta le colonne son tre, carattere minuto, semigotico, sei ottore per pagina. In fine - Finis. Son quattro carte in 4to.
- Storia della Distruzione di Gerusalemme. Senza alcun titolo comincia la Storia in ottave. I primi due versi sono

O eterno dio che el mondo sostene che fo preso el nostro Salvadore.

Opuscolo di sei carte a due colonne, di 4 ottove l'una, carattere gotico. Finisce con questi due versi

Alla nostra fine li piaccia darce gloria al vro. honor finita e qsta, istoria, amen-

In 4to, senza alcun registro ne numero. È del 400.

- 336. Sraus. La bistoria de Sancto Giovanni Boccadoro, Questo à alla prima pagina, con una tatola in legno. Comincia il testo in ottavio. Opuscoletto di 4 carte a due colonne di 18 versi l'una. In fine FINIS. L'ultima carta è bianca; in 4to, carattere tondo. Para del 400.
- 336. La Historia Di Sanota Barbara Uirgine Et Martyre. Questo è milla grima popina, con un lugno assai grande, a poto il testo in ottore. Opuscoletto di quattro carte a tre colonne, di Tottore cogunua, corattere semigotico minuto. L'ultima poina contiene i saluti di San Bernardo al Yolto Santo ed un'orazione. In 810. part del 800.
- 337. La lystoria di Sacto. Giorgio quando amezo el Drago Con altre gentilaze Nouamente agiunte. Hace in fronte con una facela in legono assai grande, e sotto i testo in ottore. Opuscoletto di 4 carte a due colonne, contenenti 30 versi. In ultimo FI-NIS. e poi un'orazione al Crucilizo. In 4to, carattere tondo. Del finir del 400.
- 338. Historia di Sanoto Eustachio. Subito sotto il testo in ottave, a due colonne di 5 ottave, carattere gotico. In fine - FINIS. Quattro carte in 410 col registro a. Tra il 4 e il 500,
- 339. La istoria de Sancto Basilio. Hace in fronte fol. 4. A. Sotto un legno poi il testo in ottave. In fine - Finita la llistoria de Sancto Basilio. In 4to, carattere tondo a due colonne. Opuscolo di due carte; dei primi del 500.
- 340. La hystoria della Regina Stella et de Mattabruna. Sotto un gran legno, e poi il testo in ottave a due colonne. Carattere gotico in 410. In fine - FINIS. Sono 4 carte, con registro n. Dei primi del 500.
- 341. La hystoria di Sancta Lucia. Sotto una tavola in leguo, poi il testo in ottave, a due colonne. În fine - Finita la historia di Sancta Lucia. În 4to, carattere tondo, 4 carte con registro a. Del principio del 500.
- 342. Hystoria di Lazaro Martha El Magdalena. Indi un legno, poi il tetto in attave a due colonne. Le ottave non hanno altra distinzione del loro principio, che l'iniziale maiuscola. Sono tutte in riga. Opni pogina ha 44 cerzi, carattere tondo. In fine Finis. In 4to. Quattro corte senza segnatura. Del 500.
- 343. Historia del re Vespasiano: como foce crudel vendetta dela morte di Iesa Christo contra li perfali Iudei: et del grando assedio chel foce cotra. Hierusalem in tal modo chel padre mangiava el proprió figilolo: et della crudel morte chel feor fare a Pilato: perche haueus sententiato Christo alla morte.

Sotto un legno, poi il testo in ottave a due colonne. Seguitano a tergo due colonne, carattere tondo. La seconda carta e la terza sono a tre colonne, carattere semigotico minuto. La 4.º carta contiene una frottola a due colonne. În fine – FINIS, e a tergo bianca. Del 300.

- 344. Historia di Liombruno. Sotto un legno, rappresentante Leonbruno in aria, col vento che gli soffa dictro. Subio il testo in ottave, a due colonne di 52 versi, corattere gotico minudo. In fine. FINIS. Quattro corte in 410, con registro A. A. 2. (Opera di Cirino d'Ancona). Dei primi del 500.
- 345. SULPITU Uerulani de uersuum scansione. De Syllabaru. quantitate etc. Praecedit Carmen Sulpitij ad lectores; inde Epigramma. Ad Aulum. Sequitur aliud epigramma: omnia haec in fronte. In fine

Me duce musarum choreus ingressa iuuentus Quae fingis dulci carmina docta sono.

- et alia disticho, inde Finis. In 410, carattere gotico senza registro, ne pagine, ne richiami. Edizione verso il 1475 (Hain 15160). 346. Tanuta. — Tabula coposita a dno. Alberto de Perrariis utriusq.
- laris dectore de placetia, sup. infrascripto opuscolo (siè) de horis canonicis in modum ut seculiur sc. Pogito 4.º a trayo –
  Finis tabulae huius. Pogito 5 a. Incipit tractatus de ho;
  canonicis In fine, foglio 34 tergo. Finis huius. In 4to, carattere gatico. Sembra di Roma. Senza alcun registro ne altro.
  Opin joggina ha 30 versi.
  - 347. Vira. La vita e morte de tutti i Pontefici (fino a Clemente VII), Sotto subito il testo in oltave, a due colonne ed a sinistra una piccola arme con sei gigli. In fine. Finis. carattere semigotico. Sono 4 carte con registro A. In 4to.
- 348.— La vita e morte de tutti i Potifici. col nome de tutti il Cardinali: et come se dere el Pontifica. Mai subido il testo, in ottave a due colonne, e a sinistra l'arme, in piccolo, d'Adriano IV. a 4 quarti, con due leoni e si sibarre tre per quadro, e in fine la nota dei Cardinali viventi. Quest'edizione non arrico che allo morte d'Adriano IV. La poesia è la stessa dell'altra, qui corpor adescritta, ma ha un oftava al immo in fine, quella, cio cor si parla di Clemente VII. Pare dunque questa anteriore a quella. E in curattere tondo, 30 cersi per posito, con registro h
- 349. La Vita et morte di Sancto Joanne Baptista: Indi un legno, poi il testo in ottave, a due colonne di quattro ottave e mezzo, carattere tondo. In fine - Finita la Vita et Morte di Sancto Giovanni Baptista. In 4to di quattro carte senza segnatura. È del 500.

# COBREZIONI AL PANZER

#### Tomo

## Pagina 207, N.º 20.

350. Vita del Cavalier Guerino. Bononiae 1475 etc.

In questo libro Varigermente se tratta alcuna ystoria breue del re Krlo (sic) Imperatore poi del nascimento et opere di quello magnanimo cavalieri nominato Guerino et prenominato Meschino etc. – In fine – IMpsas, i. bologna i. casa de bulthasara deglia nosquidi Anno dni. M. coce. Luxy. adi noue di Settembre etc. LAVS DEO. Segue il registro in una corta a parte. In carattere romano a due volonne, senza cartelazione, nei richiami. In fol.

# Pagina 235, N.º 238.

351. Viaggio di Johanne Mandavilla, Bologna 1497 (Hain 16655). Jouanne de Mandavilla che tracta de le più marauegliose cose e piu notabile che si trouyno in le parte del mondo. Hace in fronte. In fine – Impresso in Bologna per mi Piero et lacobo fratelli da Campli. Nell anni M. coco. hxxvivii. Laus

deo. In 6to, carattere semigotico con segnatura a-j.

Pagina 396. N.º 47.

393. Alberti Trotti de vero et perfecto clerico. Ferrariae 1475.
Tutto es beus, ma l'espictala deficiationis non è a Giacomo.
Zeno, ma bensi al Cardinal D. Bartolommeo Roscrella, che serve
dis prefasione. Essa vien dopo le sette carte dell'indice, et dopo,
uma coréa. Essa porta in fine la data - Perrarie x. n., lanuarii
MCCCLXXVI. Onde il Maistario he argoine.

#### Pagina 420, N.º 149.

353. S. Augustini Sermoni tradreti. Firenze 1493. (Hain 1909). Sermoni Volgari del Venerando dectore Saneto et Aurelio Augustino: padre della regola lieremitana, mollo desoti el spirituali ad acquistare la gloria del paradiso. In fine poi la data va bene. Sotto il detto titolo ei è el rivirato del Santo sedeste a scrivere. E descritto male anche dall'Audifredi, perche sorva avuto softrochès un esemplare manoante del frontespisio.

## Pagina 428, N.º 231.

354. Marsilil Fioini, Epistolae: Florentiae 4697 (llain 7062).

Epistolae Marsilli Ficini Florentini. Hacc in fronte charact. uncialibus, cel procenio a tergo in data de XV Decembris 4894. Florentiae – In fine – per Antonium Koberper (Basileae) Impressasa. Anno Incarnatae deitatis M. ccco. xcvii. xxiiii februarii. In 400.

# Pagina 435, N.º 289.

385. Bernardo Pulci, la Passione di nostro Signore, Florentiae S. A. (Hain 43562).

 Il primo verso è - O tutti vol che passate per via. Ha una prefazione alla Divota in Cristo Suora Annalena de Tanini, nel Monasterio delle Murate.

# Tomo II.

## Pagina 90, N.º 550.

 Filostrato dell'innamoramento di Troilo e Griseide ( Auct. J. Boccaccius ) Milano 4499 ( Hain 3344 ).

Fylostrato che Iracta de lo inamoramento de Troylo e Gryseida et de molte altre infinite battagle. Hace in fronte, car. got. sotto ti è una gran figura d'un guerriero in piedi armato. In fine - Impresso ne la incilia cita di Milao, per magistro Ulderiolo Scinaenzeler ne lanno. Mocolixixix a di viu. del mese de Novembre. In sto a due colonne, col registro a-i,

#### Pagina 159, N.º 36.

357. Nicolai Tegrimi Vita Castrucci Castracani. Mutinae 1496.

Prime charts nessio an alba st. Fol. a. ii in fronte – Ad-Illustries. se excilenties. Droom. (sic) Londovirom. Mariam. Sfortism. Viccoom. Mediolani. Ducem. Nicolai Tegrimi Lucensis. Equit. se lorecone. in Cestruccii Ducis Visam, praefatio. Fol. si iii. Castrucci. Antelminelli. Castracani. Lucennis. Ducis. Vitz. – In fine. Impressum Mutiage per M. Dominicu. Roccololam Anno Salutis M. CCCC. LXXXXVI. Die xx Aprilis. Deo Gratiss. In 8 de er Pegistro » 6.

## Pagina 462, N.º 62.

 Marino Jonathan Angionese el Giardino in tre parti. Napoli 1490.

Il fol, a recto è bianco: il foi, a, i; contiene una tavola in legno rappresentante tre persone in un giardino, ciascuna delle quali ha un mazzo di fiori in mano. Sotto vi sono undici versi latini. Al fol. a. ii. Comensa la prima parte del Giardeno copilato, et coposto, dal Angionese Marine yonatha al diuoti et fedeli Christiani de fugire leterna morte. - In fine - finisce lo libro del Giardeno del Angionese stampato in Napoli Anno dni. M. eccc. lxxxx. al xxviij de Junio. Sotto vi è l'arme dello stampatore, consistente in un tronco d'albero e sopra il nome Cristan. Preller. In fol. carattere gotico a due colonne. E un poema in terza rima, col registro a-n. senza numeri ne richiami. Le 3 ultime paoine contenoono l'indice, avanti il quale è un'altra soscrizione, in cui è detto che l'opera so complita de copilare, a lanno del Signore Mcccclxv, al di xvii de Julio, xiii indictione. Et fo scripta nel dicto anno et coplita, nel mese de Nouembro.

#### Pagina 526, N.º 653.

359. Incipit Herberium Apulei - Romae S. A. (Hain 1322).

Un esemplare di quest'opera, da me voluto, ha la dedica al Cardinal Gonzoga, ed un altro, della medesima edizione, ha un Epistola — A Juliano de Rouere Ro. Se. Episcopo Cardinali Sabinensi Sancti Petri ad Vinculs. Questa dedica occupa sole quattro pogine e messo. Le spajne 6, 7 e 8 (essendo il primo

figlio duerno e non terno, come nell'altra precedente cidisione suddetta) contropno la nomenclabra dell'Erbe, nella quale mancano due carte, che sono nell'altra edizione, non essendori la nomenclatura della piante 5 a 80 e 103 a 133. Il Caránnale Giuliano della Rovere dicenne popa coi nome di Ciulio II, che mori nel 1613, e questa dese essere, all'accirca, la dato di detto visione, che è precisionente la tessa dell'altra lessa dell'altra.

## Pagina 542, N.º 88.

360. 4o. Sulpitii de scansione et Syllabarum quantitate Epitome Tyronibus. Romae S. A. (Hain 45460).

Pag, I bianca, pag, 2 terge, Sulpitius ad lectorem. Auctior ecce redit tibi lector amioe libellus etc. A p. 2 recto. lo. Sulpitii Verulani de uersuu. scansione. De sylbarura quantitate. Be heroiei carmius decore: et utitis. De pedibas et diuersis generibus carmius precepta. Deç illorum conexionibus: observatioes. ad Cyprisoum Omagium lege fosliciter. A pagina 151. lo. Sulpiti de exansione et Syllabaru quantitate Epitome Tyronibus ad ornatissimum adolescente. Alexandru-pharassium. A pag. 55 terps. D. Sulpiti ii ne Storterm recrimitio. A pag. 38 reeto - Priscianus de accentibus. A pag. 66 recto - Finis - Emendanda - Registrum, Quest efisione é in 40 ma in orattere tonda, e non gotico come dice il Panzar. Sembre però di Roma. Non ha pagine, richiami ne registro. Sono beni 66 pagine in tutto. Fore se bogio è Audifred.

## Tomo III.

## Pagina 328, N.º 1581.

361. Iusti de Comitibus etc. La Bella mano. Venetiis 4592. Iusto da Roma chiamato la Bella Mano. Hace in fronte. A tergo - Johannis Baptiste de Refrigeris de Bononia carmina in laudem domini iusti. - In fine - Veneciis per Thoma. di Piasis Mecceccii. In Via, curattere tondo con fregistro AAA-GG. Il Panser la descrive male, e vita erroneamente il Catalogo la Vallere.

## Pagina 498, N.º 2814.

367. Rubricae novae etc. Venefiis . S . A . ( Hain 44624 )

Prima pagina alba. A terge - Presbiter Icennes Salutem etc. Pol. a., 2. In xpi. nomie. Amen. Anno eiusde. 4435. mensis lauarii, die. 16. i. vigilia Sancti Antonii bee Rubrice i. concilio Basiliesi, publicate et cofirmate, fuere,

Incipiut, rubrice noue et ear, declaratioes, et additioes : que defectuese i. no. nullis breviariis repiutur. - In fine - Inelito duce Uenetia. Andrea Uendramino: Gerardus Flandrianus impressib. In \$10, carattere gotico, cel registre a , b .

# Pagina 528, N.º 4.

363. Servii Honorati Libri duo, de ultimarum syllabarum Natura etc. Viterbii 4488.

SERVII. Honorati grammatiei doctissimi libellus de ultimis syllabis ad Aquilinum. Hace in fronte fol. 2.º praccedit. Illustri ac erudito Principi Domino OCTAVIANO Vbaldino Comiti Mercatelli Laurentius Absteminus maceratensis S. P. D. - In fine - Laus Deo VITERBII Anno Salutis M. CCCC, Lxxxviii Ianuarii xii. E di carte 21, più una bianca.

# Tono IV. Pagina 409, N.º 346.

364, Cherubini de Spoleto O. M. Sermones etc. S. D. (Hain 4945). Fratris Cherubini minorum ordinis ad iacobum de bongianis, spiritualis uite compendiosa regula quedam hec est. Haec in fronte. In fine - Amen. Deo Gratias. In 6to, char. rom. cum sig. a-e lin. 26.

## Pagina 144, N.º 362.

365. Stella Clericorum etc. S. D. (Hain 45060).

Stella Clericorum. Haec in fronte, e sotto l'insegna dello Stampatore in grande, con le iniziali P. B. - In fine. - Finit Stella Clericorum feliciter. E nella carta seguente, In laudem libelli (Epigramma) A tergo è bianca. In 410, col solo registro a . b . Carattere gotico.

#### Pagina 475, N.º 950.

366. Phalaridis Agrigentini Epistolae. S. D (circa 4474) (Hain 42874). Francisci Aretini in Phalaridis Tyranni Agrigentini Epistolas ad Illustrissimum principe . Malatesta . novellu . de Malatestis Proemium - ellem Malatesta novelle Princeps Illustris. tantam mihi etc. Haec in fronte. Praecedit fol. 4 tergo. - Campanus Francisco Picolomineo Cardinali Senensi meo Salute. Queris quod genus Epistola. etc. - In fine - Phalaridis Tyrani, Agricetini Epistole ad Illustrem principem Malatesta, per Franciscu, Aretinum Translate feliciter Expliciunt. Questa è la stessa edizione descritta dall'Audifredi Catalogo pag. 42, e l'esemplare da esso veduto, essendo mancante, non potè ben descriverlo. Il Panzer dunque shaqlia, dicendo che questa è la stessa descritta nel Catal. la Valliere N.º 4427, perchè è affatto diversa (Vedi Brunet). Questa mia suddetta è pure in 410, ma è composta di 46 carte, ed ogni pagina intiera è di 29 versi.

#### Tomo VI.

## Pagina 335, N.º 433.

367. Delle Streghe etc. di G. F. Pico della Mirandola. Bolog. 1524.
Libro detto Strega odelle Illusioni del Demonio del Signore Giouanfrancesco Pico dalla Miradola. Con conterno sitoriato. An fine. - In Bologna p. Maestro Geronimo de Deneditti da Bologna. Dellanno M. D. XXIIII. de Mese de Aprile. In 160.

## Tomo VII.

#### Pagina 514 . N.º 423.

368. Paustos de Caplivitate Ludovici Sphorciae. Parisis 1505.
Faustos de caplivitate Ludovici Sphorcie. Base in fronte, carattere gotico, e sotto è l'insepna di - leban Petil. - In fine. Anno a natitutate domini mostri leus Christi M. occoe. Dis xivi Mailin almo Parisiesi, gymnasio Impressum pro Iobanne Petil. In 4to col registro a. b. È un pomention i exametta.

#### Pagina 544, N.º 358.

369, Philippi Beroaldi Orationes. etc. Parisiis 4509.

Spectatissime phistatis, et oratorio splendore refertissimi autoris Philippi Beroshili phiherate orationes misticis qui-busdam historijs ad amussimi intersite. Item facundissimi: tum angeli politiani hermolai barbari. Tum Iasosins maio codi-celli: adg. una Iudicroru. et amatorioru. carminu. libellus: que omnía (soorsum tame. impressa) prefatis, economdatissime adjiciuntur. – In fine – In ædilbus Anthonii bonnemere lidibus anajis M. D. IX. in 4th.

# Tono VIII.

### Pagina 261, N.º 442.

370. T. Livii Historiarum. Romae 4549.

T. Livii Patavini Historiarum. Pars Nuper Inventa. Haccin fronte, lit. maisse. In fine. T. Livii Patavini historici de belio Maced. et Asiat. libri decimi qui est. xt. finis. Romea pad Iacobum Mazochium. Romanae. Academiae Bibliopolam. Mense Octobri M. D. XIX. In 8vo piecolo, carattere corsioo, col registro A.

#### Pagina 337, N.º 1.

374. Angeli Oratio pro Concilio Lateranensi. Vallisombrosae 1514. 
APOGOSTICOM ASGELI ANAGORETAE VALLISOMEROSA. Pro 
Julio Papa. Contra Gousilium Decil ad Sancta Romanae Ecclesim 
Cardinales. Haee in fronte, con Tarme di Giulio II. Sequium 
pistola giusdem Angeli Annol. data — ext Goremo Vallisombrosa 
x Ki. Decembris M. D. XI. Fol. a 2. Apologeticum Angeli etc. 
– In fine – Datum ut supra. Sono 6 corte, e l'ultima è bianca. 
Falsamente dal Panzer attribuita a Vallombrosa, oce non fur 
mai stamperia. Shaglic anche prendendo Ia data della etcar 
per il luogo ed il giorno in cui fu stampata. L'edizione è certamente di Roma.

#### Pagina 337 . N.º 2.

372. Angeli Epistolae ad Julium II. etc. Vallisombrusae 4544.

EPISTOLIA ÀNCILI ANGEONTRI VALLISORMODAI FUID Pape Cardinali Sanche Crucis Francorum, Regi Pro Camstrian, VIVIATE SERVANO. Have in fronte cum fg. S. Johannis Gualberti. Sequitur Epistola Iulio Papee, data ex ceremo Vallisombrosse. Inde Epistola Cardinali Sanctae Cracés, data ibid Nonio Octobris M. D. XI. Deinde Epistola Regi Francorum, data Ibid. Sexto Idus Octob. M. D. XI. Deinde Epistola Iulio Papae, data xi. Ki. Novemb. M. D. XI. Deinde inic aoden data ibid vin. Calendas Novembris M. D. XI. In 4to. Sono quattro carte. Tutte queste discrese date mostrono che I adata di Vallombrosa è quella delle lettere e non dell'assione, la quale pare ecramente fatta in Roma, essendo del carattere sesso della Bolia in Cena Domini, quale cedi, e la quale ha le stesse armi della Rovere che sono nell'Ornisione pro concilio Laterapeasi.

# Pagina 409, N.º 593.

Astrolabii quo primi mobilis motus deprehenduntur Canones.
 Venetiis 4512.

Astrolabii quo primi mobilis motus deprehenduntur Canones. — Instrumentum Astrolabii etiam Impressum Uenettis in oliticina Petri Liechenstein Colonesis. Germani ano. 1512. — Tutto ciò sul frontespizio in carattere gotico di due grandezze. In fine -FINIS. con fg. in legno, in 4to, carattere gotico, sana numeri, col rosistro a-d.

# Pagina 427, N.º 739.

374. Nicolai Nicoli Flor. Sermonum etc. Ven. Giunta 4545.

Sermonum liber scientie Medicine Nicolai Florentini doctoris excellentissimi: qui continet coto sermose. In fine. -Nicolai Nicoli florentini philosophi mediciq, prestantissimi sermo Septimus finem assecutus est anno Saneti sanotoru. Saluatoris nostri domini Jesu christi M. D. XV. Kal. Maij. Impressus Venettis p. dominum Lucatonitum. de giunta florentinam magna cum diligetia. resisus et emedatus. Fol. 4 in fol. maz. goth. Pare che di libro VIII son sia stato moi stampato. Il Panser lo describe male, e fors parla di altra edizione, ma non può mai esser compreso in un tomo in sto ciò che si trova in questi 4 Vol. fol.

#### Pagina 429, N.º 760.

375. Sonetti ed altre Rime di Francesco Sensto ed altri. Ven. 1616. Operete noua de Francesco. Sensto Anconitano et altri Autori zoe Sonetti Xxiiij. Stanzia j etc. etc. Cooi aut frontepis cio cnu uconforno. In fine. - Venetia Nellanno del nros Singnior M. CCCCC. XV. adi XX de Decebre. In 8vo, carattere remana com registro A.-D.

## Pagina 436, N.º 820.

376. Opera moralissima di diversi etc. Venezia 1516.

Fioretto de cose noue nobilissime et de diversi auctori, nouiter stapate. cioe. Sonetti Egloghe etc. Così mul frontespizio, con una figura ed il motto – Sola Virtus. – In fine – Impresso in Venetia per Georgio de Ruschol. Milanese. Ne li anti. del nro. Signor. M. CCCCC. XVI. Adi 21. Zenaro. In 8vo carattere romano, col registro A.–M.

# Pagina 462, N.º 4031.

 Il Segreto , Dialogo di F. Petrarca trad. dal Latino da F. Orlandino Ven. 4520.

Secreto, De Francesco Petrarcha in dialoghi di latino in vulgar et in lingua toscha tradocto nouamente (da Francesco Orlandini Senses) cum exactissima diligentia stampato et correcto. Hace in fronte cum tabula cont. 5 figurae Pectarum. In fine. – In Venetia per Nicolo zopino et Vicentio compagno Nel anno M. D. xx. adi xx de Marzo. In 4to piecolo.

# Pagina 470, N.º 1106.

378. Tratato Mistico etc. del P. Paolo Maffei, trad. in Ital. Yen. 4881. Infinitus Thesaures est hominibus etc. Questo diuno libreto lo chiamiamo infinito Thesauro per cio che chiunque lo venera a ussre attentamente lezendolo farassi participe de la amicitia de Dio, come ne la authorita premissa se contiene, del beato Paulo [Moffei] da Verona. Venetia per Zuannantonio e Fradelli da Sabbio M. D. XXI. del mese di Liulo. ña 8vo.

#### Pagina 486, N.º 4246.

379. Lo Verde Antico delle cose volgari di N. Liburnio. Ven. 1524. Lo Verde Antico Delle cose volgari di Messer Nicolo Liburnio nuotamete. uscite in luce etc. – In fine – In Vinegia sotto le forme et diligeza di Francesco Bindoni, et Mapheo Pasini copagni. nell'anno M. D. XXIIII. del Mese di Giugno. In 8vo.

## Pagina 509, N.º 4460.

 Opera nuova del Cav. Ant. Fregoso Phileremo, int. le selve etc. Ven. 4528.

Opera nova del Cavalier fregoso Antonio phileremo, Lamento d'Amore mendicante. Dialogo de musica. Pergoletta de le laudi d'amore. Discorsi cittadini no. uolgari. De l'instituto naturale. De la probita. De i tre peregrini.— In Vinegia per Nicolo Zoppino di Aristotidi di Ferrara ne l'anno MDXXVIII, in 8vo.

# Pagina 528, N.º 1644.

384. Marfisa Bizzarra di Giambatista Drzegoncino da Fano. Ven. 1632. Marphisa Bizzarra di Giouanbatista Drzegoncino da Fano: Con gratie et Privilegii come in essi. Così sul frontespisio con contorno e una fgura di re con varii saddati. In fine - Pine del prime libro di Marphisa Bizarra: di Gio. Ba. Drzegocino. stampato in Vinegia a di xt di Settembre M. D. XXXI. per Bernardino di Viano Vercellese. In 440, carattere romano con registro A-0.

## Pagina 529, N.º 4657.

382. Francisci Roseti Mauris - Venetiis 4532. - in 4to.

Francisci Roseti Veronensis Mavris. Così nel frontespisio con sotto una figura in legno, rappresentante un bastimento on una Regina e due altre persone dentro, e due persone in piedi sul lida. In fine. - loanes Tacutiuns de Tridino cum sentus Veneti decreto Venetiis excudebai M. D. XXXII. In 40, carattere tondo di caret LX rumentate. E un porma latino di 3 Canti in lode di S. Orsola e di S. Eucario. È delicato a Enrico VIII Re d'Inphilterra.

#### Pagina 539, N.º 1746.

383. Hecatomohila di Giovanni Boccatio, Ven. 4534.

Ecatomphila de Missere Giovanni Boccatio M. D. xxiij. Hace in front. In fine - Stumpata nella inclipta citta di V. neggia per Francesco Bindoni et Mapheo Pasini compagni. Nel anno del Signore M. D. XXXIIII. In 8vo, caratter italico, con la segnatura A-D. duerni. Cepera non è del Boccarcio, ma di Leon Battista Alberti. È curioso che nel frontespizio sta 4524 cdi ni fine 1533.

### Tomo IX.

## Pagina 139, N.º 314.

384. Libro del Cavallero de Reymundo de Grecia 1524.

Historia del efforcado y muy vitorioso cavallero Reymundo de Grecia. Acabose a x de ludio 1554. In fol. carattere gotio a due colonne. Dal proemio si rileva, che questo volume forma la terza parte dell'istoria del re Florisello, padre del detto Raimondo di Grecia, il quale fu imperatore di Constantinopoli e sposò la Principessa Mebias, la quale trocavani presa per incento nell'isola d'Amore. Si deduce anche dal Poema medicino che l'opera et tradotta dall'istiliamo in spognolo. L'edizione si crede fatta in Salamanca, o almon l'autore, di tradustore che sia, dice oblitra questa città. Pere che non abbia che fare colla parte 3.º di Don Florisello ciata nella Bibliografia a pag. 149, sotto il nome di Don Rogello, a meno che non sia stato mutato il nome di Raimondo in Rogello, il che non può cerificarsi, che paragonando il Don Rogello, il che non può cerificarsi, che paragonando il Don Rogello, il columo, col detto rodume spagnolo.

# Pagina 490, N.º 304.

 Leonardi Portii de Sestertio, Pecuniis, ponderibus, mensuris Romanis Libri II. 4to.

Leonardi Portis Iurisconsulti vicentini de sestertio pecuniis ponderibus et mensuris antiquis libri duo. Hare in fronte lit. majuse. In fine FINIS quae absente auctore librarior, incuria corrupta sunt sic corrigito. e segue Terrata, che comprende una pagina e mezzo. In sto, carattere tondo col registro A-I. È forse lo stesso già descritto al N.º 306.

# APPENDICE

Gli articoli seguenti non appartengono agli ARRALI del PARZER, per essere stumpati dopo il s330, epeca, alla quale terminano gli Aunali medesimi i ma essendomi sembrati interessanti ho creduto di qui aggiungerii.

#### MDXL.

386. Gli dilettevoli ed utili conforti a cisscuna persona che maritaro si voglia, con la rasjone et punti, et passi chil maritaro si conviene tratti dalle Satire di misser Lodouico Arioste Opera nuoua et nuouamente stapata, adi vii d'Aprile M. D. Xt. Tutto quetto sul frontenjacio con un conforno figurato. A tergo l'acviso con ul titolo: Alli nobili lettori lo Infelice Peregrino. Ne sigue il testo in terza rima, carattere tondo. In fine "Stampata in Vinegia ad istantia del Perregrino e del Bergamarsco compani M. D. Xt.

## MDXLVI.

387. Chaos del tri per uno Vinegia per Giovann'Antonio et Pietro fratelli de Nicolini da Sabio 4546 in 8vo. Libretto di 412 carte segnate da una sola parte, che arricano a tutto il foglio O. La detta operetta è di Limerno Pitocco, cioè, Merlino Coccaio.

## MDLXXVIII.

388. Phatonis opera a Serrano. Excud. H. Stephani 1578. — Al T. I. vi deve exerv F Epistida dedocadria alla Regina Elisobethe comincia: Quae me causa impulerit etc., e l'avvisa al Lettore che comincia: Quum mih ilo. Serranus etc. Che formano trect. Al T. II deve essere la lettera delizatoria a Giacosto VI che comincia. Quad felix etc. Carte 3. e la 4. bianca, e al T. Il declica dalla Repubblica di Berna che comincia: Primigeniae lucis etc. carte 3.

## MDLXXXIV.

389. Aretino Ragionamenti S. D. 4584.

Bi questa data e ne sono due civisioni fra loro differenti. E molto facile il conocere la contraffazione, la quale è assai più brutta. Essa ha nel frontespisio l'epigrafe: Veritas odia parit, in carattere corsico, mentre nell'originale è in carattere tondo. La vera finize call paga. 330 over tronasi ripetuta la data ol fine del Ragionomento dello Zeppino. Es falsa termina alla pag. 531. Acciò la vera sia completa dece eservi in fine, dopo la detta pagina 339, il commento di Ser Agressio sulla fleata del Sicco, e la diceria de Nasi, di pagine 418. Nell'esemplare della contraffasione da me vedulo, questo pesso manorav.

#### MDLXXXV.

390. Hippocratis Coi, Medicorum Principis, liber prior de morbis mulierum Ad Henricom III. Galliarum et Poloniae Regem Christianissimum. Mavricio Cordeo Rhemo interprete et explictatore. Paraisis Apud Dionyslum Duvullium, sub Buccello, in vico Bellousco M. D. LXXXV. In fol. Grec. Lat. Non mit et riuscito trovardo citató in erum catalogo. Edicisione è assa itela.

#### MDXCV.

394. La Gerusalemme Conquistata del Sig. Torquato Tasso. Libri XXIV. All'Illmo. e Revelmo. Sig. il Sig. Cintlio Aldobrandini, Card. di S. Giorgio. In Parigi appresso Abel l'Angelieri nella prima colonna del Palazzo M. D. LCXV. (sic per 1595) in 18mo.

II Serassi, nella sua Vida del Tasso, Bergamo 1790, 2 Vol. in 4to, cita quest' edizione nel Catalogo delle edizioni del Tasso nel T. II a pag. XLV. Apostolo Zeno in una lettera a P. Caterino suo fratello (Zeno Estere Vol. II, pag. 161) dà belle e recondite nativis di quest'edizione.

Se è vero quanto afferma l'Angelieri nel suo avviso al Lettore, questa sua edizione non è fatta sopra le tre precedenti, ma sopra una novella copia del tutto cambiata e riveduta dall'Autore inviatagli da Roma. Dice di averla prima stampata tradotta in prosa francese da un personaggio dei più recellentii del suo tempo, e che pre le istame fattegliene da i Francesi la ristampa in Italiano. Promette di stampare in fine del poema alcuni canti di esso in versi titalini e francesi, ma (squita il Zeno) non so se poi lo abbito fatto. Quest'edizione è rarissima, percibé fu condannate e soppressa con decreto del Parlamento di Parigi del primo Settembre 1595, per causa di 19 versi che sono nel libro xx, contenenti sentimenti contro all'autorità del Re e al bene del Regno; e come infamatori del defunto Enrico III e del regnante Enrico IV che non era siato ancora assoluto dalle censure della Chiesa. Di questo decreto parla il Dupin nel Tratié de la Puissance Ecclesiastique et tempertel 1707, in 8v. Seso cirvossi distesamente a pag. 616-4155 del T. I del libro initiolato – Pruvese des libertis del Egiste Gallicane. Editi. Il Paris Cramotiy 1651 in fol-Fia qui il Zeno. Eco il decreto del Parlamento che condanniquest edizione.

Registre du Conseil du Parlement depuis Novembre 4586. jusquès en Fevrier 4597.

Du Vendredy premier Septembre 4595.

Sur ce que le procureur général du Roy a remonstré à la Cour que depuis peu de jours de la présente année a esté imprimé en cette ville de Paris ung livre en vers italiens entitulé « La Hierusalemme Conquistata del S. Torquato Tasso » sur une coppie nouvellement venue de Rome et envoié par l'autheur, au quel ont esté adioustez au vingtiesme livre feuillet 270 prémiere page quelques vers jusques au nombre de dixneuf depuis le quatorzieme (sic pour quatrieme) vers de la premiere stance commencant par ce mot Sisto iusques au cinquiesme de la troisieme stance commencant par ces mots CHIAMA ONDE qui ne sont aux premieres stances editions (sic) de l'an mil cinq cens quatre-vings un (\*) contenant propos contraires à l'auctorité du Roy et bien du Royaume et à l'avantage des ennemis de cette couronne et particulierement des parolles diffamatoires coutre le defunct Roy Henry troisieme et contre le Roy regnant pour la proposition des fulmina-

<sup>(\*)</sup> Questa edizione del 1581, non è conosciuta. È noto che la prima edizione è quella di Roma Facciotti 1593 ( Yedi Serassi). Questa data fu dunque confusa con quella della Gerusalemme Liberata, che usci di fatti nel 1581.

persuader qu'il est en la puissance du pape de donner le Royaume au Roy et le Roy au Royaume, que sont termes prejudiciables à l'estat, des quelz vers il a faict lécture. Requeroit i ceux estre ravez et biffez du dict livre pour estre la dicte page corigée suivant les exemplaires des premieres editions avec deffences au libraire qui les a faict imprimer de les vendre et debiter, et que à cette fin les dicts exemplaires de la dicte nouvelle edition fussent saisis et enioinet à tous ceux qui se trouveront en avoir achepté de les reporter pour estre pareillement reformez en la dicte page et dessences à eux faictes de les retenir et s'en aider sur les peines qui y appartiennent, suivant les arrests cy devant donnez la matiere mise en deliberation. La dicte Cour à ordonné et ordonne que les dixneuf vers contenus en la nouvelle edition du dict livre du Tasso au vingtiesme livre feuillet 270 depuis celui qui commence Sisto jusques au dixneufvienne commancant Chiana icelluv compris seront ravez et biffez tant du dict livre que exemplaires d'icelluv qui se trouveront imprimez en cette ville, lesquels à cette fin seront saisis pour estre la dicte page corrigée et remise selon la premiere edition a faict et fait inhibitions et deffences à l'Angelier qu'a faict imprimer le dict livre et tous autres d'en vendre et debiter aucuns jusques à ce que la correction en ait esté faicte et d'imprimer ou faire imprimer, vendre et debiter aucuns livres sans la permission de la dicte cour ou du juge ordinaire à peine de confiscation d'icleux, amande arbitraire et de punition corporelle s'il y eschoit et a enioint et enjoint à toutes personnes qui ont achepté des dicts livres de la dicte nouvelle édition et qui en ont en leur possession de les rapporter pour estre reformez, pour en cas qu'ils en soient trouves saisis sera contre eux procedé ainsy que de raison.

Riporto le tre ottave ove si trovano i diciannove versi stati condannati. Queste tre Ottave sono le N.º 75, 76 e 77 del Canto XX.

Nè Pio, fra gli stellati eterni seggi, Fia più di gran vittoria in ciel contento Nè di mole, ch'Olimpo alta pareggi SISTO a l'opre là giù pietose intento:

Che d'aver dato a le severe leggi Chi suo rigor contempre e suo spavento. Padre a Begi e Pastor, sostegno al Mondo Ministro a Dio ch'in lui n'appoggia il pondo. La Francia, adorna hor da Natura e d'Arte, Squallida alhor vedrassi in manto negro, Né d'empio oltraggio inviolata parte, Ne loco dal furor rimaso integro. Vedova la Corona, afflitte e sparte Le sue fortune e'l Regno oppresso et egro : E di Stirpe Real percosso e tronco Il più bel ramo, e fulminato il tronco. Ei solo (ò quanto lunge a tempi nostri Trascorro) ei solo il Re può dare al Regno. E il Regno al Re: domi i tiranni e i mostri : E placarli del Cielo il grave sdegno, E i due Nepoti eletti a i lucidi ostri CHIAMA, onde l'uno e l'altro in prima è degno. Nuntii, o Ministri e fidi, e gravi e saggi Che spargeran de le sue gratie i raggi.

Queste ottave si trovano anche nell'edizione di Roma Facciotti 1593 in 4to, sensa gli argomenti e con dedica di Angelo Ingegneri al Card. Cintio Aldobrandini, che è la prima.

E nell'edizione di Pavia, Viano 1894, in 110, alla quale sono di più gli Argomenti di Giovan Battista Massarengo, e la dedica dell'editore Antonio degli Antoni ai sessanta del Consiglio di Milano.

Ed in questa di Parigi del 4595, che fece nascere il decreto di condanna che ho qui sopra riportato.

Nell'esemplare che ho acquistato per l'I. e. R. Libreria Palatina questi versi condamnis non son stati alterati, n'econcellati. Resta a vedersi se lo siano stati in altri esemplari e se sia verro cio che assericee lo stampatore Angelieri, che espila bbia a fatta la sua edissone, con aggiunta di molte varianti, evute da Roma. Surebbe bene ancora di procurarii una copia della traduzione francese stampata dallo stesso Angeliera.

#### MDCVII.

392. Satire di Messer Lodovico Ariosto scritte a diversi suoi amici sopra varii soggetti. Di nuovo con ogni diligenza rivedute e corrette. In Siena alla Loggia del Papa 1607 con licenza de superiori in 8vo.

Fra la data ed il titolo ei è un rotso ritratto in legno dell'Ariotto, fra due lauri, in profila, col berretto in testa, contenuto in un rettangolo con le lettere L. A. Cominciano subito le Satire dalla pag. 3 e finiscono con la settima alla pag. 63. La seguente ultima è bianca. Edisione passeduda dall'Abate Vincensio Follini e pare seonosciuta an libiliografi.

#### MDCXXXVI.

393. Virgilii opera Lugd. Batav. Elz. 4636, in 42mo. L'ediziono originale deve avere la pagina di contro alla pagina prima, contenente i frammenti della lettera d'Augusto, e la pagina 92 contenente la dedica dell'Envide, impresse in caratteri rossi, mentro la contraffacione gli ha neri.

#### MDCXL.

394. Il Corsaro Amante Tragicomedia pastorale. Napoli per gli credi di Giovanni Domenico Roncagliolo 6640, in 12mo. Di Marcantonio Perillo Ingelosito Accademico Incauto. Non citata dall'Allacci.

#### MDCCXXIV.

 Sacchetti Novelle Firenze (si crede di Napoli) 1724. Volumi 2. in 8vo con note.

Due contraffasioni ne sono state fatte. L'edizione originale ha per fregio nell'inisiade della decisa un vaso di fori sincio legno, e l'ultima faccia della delica metale comprende 12 righe, oltre la contrisione; la prima parte poi delle novelle termina a pagina 238 invoce di 340 per essere stati replicati i numeri 150 e 160. In fine poi delle testimoniame intorno al Societti in trova inciso in legno un mellone, e perciò quest edizione si chiama del mellone. Una delle controffatte, che sembra esquita in qualtoc ettida della Tocona a forse in Lucca essendo in carta migliore delle altre, risine si mellone nel luogo indi-cuto, ella per fregio all'insistale della dedico una cittadella coto, ella per fregio all'insistale della dedico una cittadella.

invece del vaso suddetto, e l'ultima faccio della medesima delico compremed 83 réple invece di 12, e finalmente, andando bene la numerazione, termina la parte prima alla faccia 240. Essa è corretta quanto la prima. L'altra contraflazione, che è scorrettatissima, è mancante del mellone, non essendori in luopo di esso alcun fregio na nel resto è simile all'edisione originale terminando a pagina 238, e l'ultima faccia della delica contenendo dodici riphe. Ne cine citata un vietissione di Frense 2175, ma non so se realmente esista. Si trocano alcuni esemplari rarissimi della detta prima originale, nei quali non sono le tante mutiazioni, che s'incontrano in tutti gli altri, forse perché l'editore ne stampic cod un piecol numero da compartiria si suoi amici.

## MDCCLVII

396. Virgilii. Opera. Birmingham Baskerville 4757 in 4to.

Nell'edisione originale alle pog. 342 e 373 dice nell'initiolarie Liber Decimus overo Liber Undecimus Aeneidos, e nella contrafatta dice: Aeneidos Liber Decimus o Undecimus. Pag. è linea 3. Alexis, nell'edisione originale è in carattere più piccolo che nella contraffatta. Nella contraffatta, pag. 413 even ultimo, manca affatto il verso. Ad Soceros, et Aro puerum Astyanactu trabebat. A pag. 419, in alcuni exemplari dell'adisione è corso l'errore – Liber Secunda. Quest'edisione originale è in carta migliore, più bianca e più lustra. In alcuni semplari della contraffatta manca la lista degli associati.

## INDICE ALFABETICO

11.1

## AGGIUNTE E CORREZIONI AL PANZER

| Accolti, Bernardo, Commedia.    |     |
|---------------------------------|-----|
| Firenze, 4524.                  | 100 |
| Accolti, Agostico. La caccia di |     |
| Bel Fiore S. D.                 | 284 |
| Acsopl Fabulae a Omnibonl.      |     |
| S. D.                           | 299 |
| Agostino Saoto, Sermoni. Firen- |     |
| ze, 1493.                       | 353 |
| - Orazione etc. S. D.           | 257 |
| Agostico da Colona Frate, Del   |     |
| disprezzamento del mondo.       |     |
| Veorzia, 4547.                  | 185 |
| Alberti Leon Battista. Ecatom-  |     |
| fila Venezia, 4494.             | 49  |
| - La medesima. Ven 4534.        | 383 |
| Albertl Magnl. De mirabilibus   |     |
| S. D.                           | 254 |
| - Vlta etc. dell' uomo, Napo-   |     |
| li 4478.                        | 28  |
| - Thesanrus pauperum. Ro-       |     |
| ma, S. A.                       | 38  |
| - Virtà dell'erbe Ven. 4495.    | 54  |
| - Opera spirituale tradotia da  |     |
| Fros. Lapiol. Fir. 4556.        | 402 |
| Alexandri Grammatici. Opus.     |     |
| Venezia 4487.                   | 45  |
| Almadiano, Agost. Del Sommo     |     |
| bene poema. Roma, 4543.         | 444 |
| Altiasimo. La Novella di Cer-   |     |
| blno S. D.                      | 296 |
|                                 |     |

| A RECOMMENDATION                                 |      |
|--------------------------------------------------|------|
|                                                  | Num. |
| logelii, Nic. De complexo par-                   |      |
| tium orationis. S. D.                            | 253  |
| Angeli Oratlo pro concllio La-                   |      |
| teranensl. S. D.                                 | 374  |
| - Epistolae ad Julium II. S. D.                  | 372  |
| antonioo S. De excommunica.                      |      |
| Roma 4476.  - Il Coofessionale. Venezia          | 33   |
| <ul> <li>Il Coofessionale. Venezia</li> </ul>    | ٠.,  |
| 4473.                                            | 44   |
| - Contrasto fra Iddio e il De-                   |      |
| monio. S. D.                                     | 269  |
| - Somma, S. D.                                   | 254  |
| intoninus de tempo, de ritimis                   |      |
| etc. Vecetiis, 4509.                             | 468  |
| ntonio, Fra, da Vercelli, con-                   |      |
| sigli al peccatore, Roma,                        |      |
| 4670.                                            | 32   |
| ntonio Ceronisono, Ricelte                       | ,    |
| contro la pestilenzia S. D.                      |      |
| pulei Herbarium, Rom, S. A.                      | 359  |
| retino, Pietro, Esortazione all                  |      |
| pace. Boma, 4524.<br>- Caozone in lode del Data- | 149  |
| - Caozone in lode del Data-                      |      |
| rio. Roma, S. A.                                 | 455  |
|                                                  | 389  |
| retino, Leonardo. L'Aquila                       |      |
| Volante, Venezla, 4534                           | 246  |
| rlosti Fr. Alexandri etc. Bo-                    | -    |
| nonie, 4486.                                     | 3    |
| riorlo I od Satisa E I 1971                      | 0.10 |

| Ariosto, Lodovico Satire. Sie-              | Nem  | Boccaccio, Il Filostrato, S.D.   | Num<br>262 |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------|------------|
| na, 1607.                                   | 392  | - Il medesimo, Milano, 4499      | 356        |
| Astrolabil, Venet. 4542.                    | 373  | - Il Corbaccie, S. D.            | 263        |
| Augustini S. De vita christlar              | 18   | Bolardo, l'Oriando Innamorato,   |            |
| S. D.                                       | 256  | Milano 4543.                     | 414        |
| 0. 5.                                       |      | Bonaossi, Pandolfo, Tradimen     |            |
| Balbl, Scipione. Epicedion                  |      | di Gano, Firenze, 4525.          | 401        |
| Bon. 4537.                                  | 84   | Bonaventura S. Opuscula. Bri-    |            |
| - Pulcher visus, locus. et                  |      | xiao, 1497.                      | 7          |
| Bonon. 4529.                                | 78   | - Stimolo d'Amore, Venezia       |            |
| - Bononia, Bonon, 4531.                     | 7.9  | 1518.                            | 488        |
| - Peregrinatio Lauretana. B                 |      | Botta, Ascanio, Rurale, Cremo-   |            |
|                                             | 81   | na, 4533.                        | 99         |
| non. 4533.<br>Baldassarre, Frate Olimpo. Se |      | Breviarium Monacorum Montis      |            |
|                                             | 204  | Oliveti. Ven. Junta 4524.        | 497        |
| moni. Venezia, 4525.                        |      | Bulta Julii II. Romae, 4506      | 439        |
| Bandinelli Matheus. De balne                | 31   |                                  |            |
| Lucensibus. Pisciae, 4459.                  |      | Bulla Pauli HI. Romae, 4535.     | 454        |
| Bardolino, Matteo. Planisferi               | 233  | Colondel Dhilliant Automatic     |            |
| Veronae, 4529.                              |      | Calandri, Philippi. Aritmetica   |            |
| Barlano, Nichol. Causa de pr                |      | Flor. 4494.                      | 42         |
| cedentia etc. Cremon, 1708                  |      | Canfora F. Iac. da Genova. Dia-  |            |
| Barlecta, Frate. Concilium Pau              |      | logo. Mitano . 4487.             | 25         |
| S. D.                                       | 258  | Campiensis Joannis Comment.      |            |
| Bavera, trattato contro la pes              |      | in duas D. Pauli Epistolas.      |            |
| Bolog. 4523.                                | 75   | Venetiis 1534.                   | 22         |
| Belcari, Feo. Rapprosentazio                |      | Candidus, de genttura homi-      |            |
| d'Abramo e d'Isacco. Br                     |      | nis. S. D.                       | 264        |
| scia S A.                                   | 9    | Capella, Gaicazzo Flavio. Eccel- |            |
| <ul> <li>La medesima, S. D.</li> </ul>      | 318  | lenza delledonne. Rom. 4/325     | . 450      |
| Belial, de consolatione peccal              |      | Capitula Helveticorum XII.       |            |
| rum. Venetia 1535                           | 225  | Cantonum, S. D.                  | 261        |
| Belmisserl, Pauli. Opera po                 | e-   | Carmina de vrinarum iudiciis     |            |
| tica. Paristis, 4534:                       | 130  | Lugduni, 4505.                   | 40         |
| Bembo, gli Asolani. Bol. 1510               | 67   | Caroli V. Allocutio. S D.        | 266        |
| BenedeltoFra.d Arezzo.confe                 |      | Carreto, Nozze di Psiche e di    | i          |
| sione generale. Bolog. 4509                 | . 66 | Cupido. Milano, 4520.            | 448        |
| Beneti Cipriani, Clavis logic               | ae   | Caterina da Siena, S., Della     | 4          |
| Rom. S. A.                                  | 35   | Divlna Provvidenza, Vene-        | -          |
| - La medesima. Rema 1519.                   | 440  | zia, 4547.                       | 487        |
| - La medesima. S. D.                        | 280  | Caterina, Besta, da Bologna      |            |
| Bernardi S. Sermo de huma                   | na   | Libro devoto. Bol. 4544.         | 68         |
| miseria, S. D.                              | 259  | - Il medesimo e la sua Vita      |            |
| Beroaldi, Phil. Orationes, I                | a.   | Bol. 4536.                       | 89         |
| risiis , 4509.                              | 369  | Catonis, de moribus. Mediola     | -          |
| Boccaccio, Flammotta, Ven                   | 6-   | ni 4504.                         | 405        |
| zin . 4503. ,                               | 459  | Caviceo, libro del Peregrino     |            |
| - Nimfale Fiesolano, Ven. 15                |      | S. L. 4513.                      | 24:        |
| - Il medesimo S. D.                         | 260  | - Il medesimo, Ven. 4546.        | 480        |
| - Il med., altra ediz. S. D.                | 264  | - Il medesimo. S. L. 4533.       | 21         |
| - Laberinto d'Amore. Ver                    | e-   | Cecco d'Ascolt, poesie, Milano   | ٠.         |
|                                             |      |                                  |            |

| · Num                                                  | Num.                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Celebrino. Dichiarazione. Bo-                          | De defectibus occurrentibus in                                 |
| iogna S. A. 85                                         | missa. Romae. S. A. 36                                         |
| Cherubini, Fratris. Sermones.                          | Descrizione di S. M. di Loreto.                                |
| S. D. 364                                              | Venezia. S. A. 64                                              |
| Cicero relegatus, etc. Vene-                           | Diadochi Procli. De Sphaera Bo-                                |
| tiis 4534, 928                                         | noniae 4526. 77                                                |
| Ciceronis, Orationes, Ven. 4476. 42                    | Doice Lodovico. Stanze. Roma                                   |
| - Tusculanae. Ven. 4502. 457                           | 4535. 452                                                      |
| - De Officiis etc. S. L. 1472. 238                     | - I cinque primi canti di Sa-                                  |
| Cirino d'Ancona. Storia di Llon-                       | cripante, Perugia 4536. 435                                    |
| bruno. S. D. 344                                       | Domenico Fra, da Lucca. Docu-                                  |
| Codibò, Tom. Piramo è Tisbe,                           | menti Spiritnali. Bol. 4542. 69  La stessa opera Boi. S. A. 87 |
|                                                        |                                                                |
| Coile, Francesco, Refugio, S. L.                       | Domenico, Pietro. Fondamento                                   |
| Colombre, Agos. Libro etc. Ve-                         | della Vita Crisiiana, Bolo-<br>gna 4545.                       |
| nezia 4536. 231                                        | gna 4545. 74<br>Donatus, S. D. 274                             |
| Coiumelia , hortuii comm. S, D. 267                    | Dragoncino G. B. Marfisa biz-                                  |
| Conforti a chi vuoi maritarsi.                         | zarra, Venezia 4532. 384                                       |
| Venezia 4540. 386                                      | Zarra. Venezia 1334. 301                                       |
| Constiinm Cyrri. Bonon. (184. 2                        | Enchiridion Musicae, Witten-                                   |
| Conti G. La helia mano. Ve-                            | berguse J. Bhau 4530. 235                                      |
| nezia 4492. 364                                        | - Il med. con frontespizio dif-                                |
| Contrasto d'un vivo e d'nn                             | ferente. 236                                                   |
| morto. S. D. 268                                       | Epistola esortatoria ad Adria-                                 |
| - il med. altra ediz. S. D. 286                        | no VI, Roms 4522. 446                                          |
| Contrasto dell'Angeio coi Dia-                         | Episjole di Filoteo Achillino,                                 |
| volo, S. D. 270                                        | S. D. 275                                                      |
| Cornazani, Ant. De proverbio-                          | Esposizione di Catone, Roma                                    |
| rium origine. Med. S. A. 420                           | S. A. 37                                                       |
| Cornazano. Arte Militare. Ve-                          | Expositio hymnorum, S. D. 276                                  |
| nezia 4524. 494                                        |                                                                |
| Corona della B. V. Mii. 4490 23                        | Fabrizi Cintio. Origine del pro-                               |
| Corvini, Max. Oratio. Rom. S. A. 153                   | verbi, Venezia 4526. 209                                       |
| Croce Santa , o Aifabeto in ter-                       | Fatto d'Arme fatto a Ravenna,                                  |
| za rima. Ven. S. A. 63                                 | ivi 4542. 437                                                  |
|                                                        | Fausti Livia. Poesie. S. D. 277                                |
| Daniel Profeta, Interpretazione                        | Faustns. De Captivitate Ludo-                                  |
| dei sogni. S. D. 285                                   | vici Sforciae. Par. 4505. 368                                  |
| Dante. Canzoni etc. Ven 4548, 489                      | Fedeil, Giuseppe. Fonte del Mes-                               |
| - coi sito deii'Inferno. S. D. 274                     | sia Venezia, 4534. 248                                         |
| — il Credo. S. D. 272                                  | Fenestreiia, De Roman, Magi-                                   |
| Danti , Vinc. Perfette propor-                         | stratibus. S. D. 278                                           |
| zioni nei disegno. Firenze                             | Ferrariis (de), Alb. Tabuia de                                 |
| 4567. 403                                              |                                                                |
| Dati, August. Documenta, S.D. 273                      | Fiorette di cose nuove. Vene-                                  |
| Dati, Leonardo. La Sfera. S. D. 290                    |                                                                |
| Dati, Giuliano. Vita di Prete<br>Gianni, S. D. 332     | Fiori (de) Sioria d'Aureiro e<br>d'Isabelia, Milano 4524. 419  |
| Gianni, S. D. 332<br>Decreta et Statuta militaria Hen- | Formularium contractorum.                                      |
| rici VIII. S. L. 4544 242                              | S. L. 4488. 240                                                |
| rici vini. S. L. 1011 242                              | 1 0. 11. 140                                                   |
|                                                        |                                                                |

| 210                                               | DIGE                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom.                                              | i Num.                                                  |
| Forte, Angelo, Dialogbi, Vene-<br>zla 4532, 220   | Horologium etc. Fior. 4820. 98                          |
| Fortunato, figiluoi di Passa-                     | Iacopo da Prato, presa di Ne-                           |
| monte, Poema, Ven. 4508, 467                      | grounte, S. D. 307                                      |
| Francesco, Santo, Fioretti, Ve-                   | Innamoramento di Lucrezia                               |
| nezia 4542. 474                                   | ed Eurislo, Mijano 4508. 414                            |
| Fregoso, Ant. Opera nuova.                        | - di Paris e Vienna. Ven. 1849. 194                     |
| Venezia 4528, 380                                 |                                                         |
| Frottoia d'un padre etc. S. D. 282                | Joschim Propheta. Expositio etc.<br>Ven. S. A. 59       |
| Gabbiano, Glac. Vita di san                       | Jonathan Marino, li Giardino.                           |
| Pantaieo. Brescia 4533. 89                        | Napoli 4490. 358                                        |
| Galii Andr. Expositio. Ferra-<br>riae 4494. 44    | Knowl Riegia Bonon, 4497. 4                             |
| Geberi, de Aichimia. Argent.                      | Knuyt. Eiegia. Bonon. 4497. 4                           |
| 4534. 65                                          | Lancroia, Poema, Ven. 1479. 44                          |
| Gesta Romanorum. Ven. 4520. 493                   | Landini Cristofano, Formulario                          |
| Giauario, Piet. Jac. Egloghe.                     | dl lettere. S. D. 288                                   |
| Nap. 4508. 425                                    |                                                         |
| Giovane, Epularlo, Venezia                        | Regis, Bonon, 4532. 80                                  |
| 4517. 483                                         |                                                         |
| - Arte di cucipare, Mii. S. A. 124                | S. A. 25                                                |
| Giovanni, Fra. Vocabolista ec-                    | - de' 7 peccati mortali. Mode-                          |
| clesiastico. Fir. 4496. 47                        |                                                         |
| Girolamo, Frate. Transito della                   | - di Uberto e Filomena. Ve-                             |
| Beata Osanna. Boi. 4524. 76                       | nezia 4492. 50                                          |
| Giudizio sopra l'Italia. S. D. 283                | - di Marta e Maddalena. Ve-                             |
| Giustiniano , Leonardo. Pianto                    | nezia 4494. 52                                          |
| della Madonna. Venezia                            | - di un Casteliano gran peo-                            |
| 1505. 462                                         |                                                         |
| Grammatica Greca. Ven. 1494 50                    |                                                         |
| Guarini , Institut. Gramm. Ve-                    | 4532. 88                                                |
| netiia 4515. 478                                  |                                                         |
| Guaynerii , Ant. Tractatus de                     | - di un pellegrinaggio a San                            |
| Febribus etc. S. L. 4473. 239                     |                                                         |
| Guazzo, Mar. II Belisardo. Ve-<br>nezia 4525. 206 | - della profezia di Santa Bri-<br>gida, S. L. 4535. 230 |
| Guerre d'Italia dai 4494, al 4524.                | - del vitel sagginato. S. D. 279                        |
| in ottave. Ven. 4524. 203                         |                                                         |
| ID OLINYO, 160. 1024. 203                         | - diunmiracolodella B.V.S.D. 293                        |
| Harmonil Marsii, Joannia, Co-                     | - di un'eresia etc. S. D. 349                           |
| moedia, Ven. S. A. 60                             |                                                         |
| Herp. Enr. Perfezione umana.                      | - delia Regina Oliva, S. D. 333                         |
| Ven. 4522. 498                                    |                                                         |
| Hippocratis. Opera. Par. 4585. 390                |                                                         |
| Hordeguez, Cajisto e Melibeo,                     | - dl san Giorgio. S. D. 337                             |
| Tragicomedia, Ven. 4545. 177                      |                                                         |
| - Ii medesimo, Mil. 4545. 443                     | - di san Basilio, S. D. 339                             |
| - Il medesimo. Ven. 4525. 208                     |                                                         |
| - Calisto y Mellbea, Hispali                      | tabruna. S. D. 340                                      |
| 4523. 404                                         | - di santa Lucia. S. D. 344                             |

| Leggenda di Lazzaro, Marta e                            | Moreto , Peliegrino. Rimario di                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Maddalena. S. D. 34                                     |                                                                       |
| - dell' Imperator Vespasiano.                           | - Il medesimo. Ven. 4533. 22                                          |
| S. D. 343                                               |                                                                       |
| - della vita e morte di S. Gio-                         | 4520. 426                                                             |
| van Battista, S. D. 349                                 |                                                                       |
| Libro 3.º d'Almansor, Brescia                           |                                                                       |
| S. A.                                                   | Nardi, Iac. Amicizia, Comm. S.D. 294<br>Natività di N. S. Gesh Cristo |
| Libro da Compagnie. Fir. 4514. 98                       | I THE THE GI THE DE GOOD CHING                                        |
| Libro di Troiano. Mil. 4509. 445                        |                                                                       |
| Libro del Cavallero de Rey-                             | super III, Decret, S. D. 323                                          |
| mundo de Grecia. S. L. 4524, 384                        | Nicolal, Petrl. De immortali-                                         |
| Liburnio, Nice. Lo verde antico.                        | tate animarum, Favent, 4525, 94                                       |
| Venezia 4524. 379                                       |                                                                       |
| Livil T. Historiarum. Romae                             | tils 4545. 374                                                        |
| 4549. 270                                               |                                                                       |
| - Idem , Dec. V. Ven. 4534. 247                         |                                                                       |
| Lucanus de Aulicorum Erim-                              | - Il med. Fir. Junta 4520. 99                                         |
| nis, Rom. 4516. 443                                     |                                                                       |
| 110, 11021 10101                                        | dliuvii, Ven. 4523. 200                                               |
| Maffel, P. Paolo, Trattato mi-                          | Novella d'Ippolito e Dianora.                                         |
| stico, Ven. 4524. 378                                   |                                                                       |
| Mandavilla. Glo. Vlaggio. Bolo-                         | modelle C. A.                                                         |
| gna 4497. 354                                           | Odassi, Tifi. Macheronea. Vene-                                       |
| Manfredl, Girolamo. Il Perchè.                          | tils S. A. 62                                                         |
| Venezia, 4512. 470                                      |                                                                       |
| Manfredi, Lelio. Carcer d'Amo-                          | - Il med. Venezia 1490. 48                                            |
| re. Venezia 4544. 473                                   |                                                                       |
| - Il medesimo, Ven. 4525. 207                           |                                                                       |
| Marinei, Luccil. Opuscula. Bur-                         | - Il med, Parls 4523. 428                                             |
| gis 4497. 40                                            |                                                                       |
| Marsi , Gio. Ermanno , comme-                           | - Il med. Paris S. A. 434                                             |
| dia, S. D. 284                                          | Olivieri, Tractatus, Senis 4494 39                                    |
| Marsilii, Ficini, Epistolae, Flor.                      | Opera, in rima, sui Medico                                            |
| 1497. 351                                               | Grillo, Ven. 4527. 214                                                |
| Medicl, Lorenzo, il Magnifico,                          | Opuscula quatuor. S. D. 314                                           |
| Dialogo fra il cittadino ed il                          | Orazione di S. Elena etc. Ve-                                         |
| pastore. S. D. 294                                      | nezia 4525. 203                                                       |
| Meditazioni sopra la Passione                           | Oreadini, Vinc. Opuscula. Pe-                                         |
| Ven. 4487. 46                                           | ruslae 4525. 132                                                      |
| <ul> <li>Il medesimo. Ven. 4505</li> <li>464</li> </ul> |                                                                       |
| Merlini Coccai, Macaronea, S.D. 292                     | thmetica, Rom. 4545. 442                                              |
| Merlino Coccalo. Il Caos del                            | Ovidii, Fastorum. Lugduni. S. A. 408                                  |
| tre per uno. Ven. 4546. 387                             |                                                                       |
| Michaelis de Petrasanta. Libei-                         | Paesi scoperti da Amerigo Ve-                                         |
| lus in defensione Astrolo-                              | spucci. Vlcenza 4507. 234                                             |
| gorum. Romae 4524. 445                                  |                                                                       |
| Missale Romanum. Rom. 4496. 34                          | mo, dialogo. Ven. 4547. 484                                           |
| Monte dell'Orazione, Fir. 1496. 46                      | Passamonte (II) Poema. Vene-                                          |
| Moravi Augus. De modo epi-                              | zia 4506. 464                                                         |
| stolandi. Ven. 4495. 53                                 | Passione di N.S Gesù Cristo S.D. 300                                  |
|                                                         |                                                                       |

| 220 INI                                 | NGE                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Num.                                    | Nem                                  |
| Passione di N. S. Gesti Cristo,         | Provvisione sulla dote, e sul-       |
| altra ediz. S. D. 304                   | l'ornato delle donne. Bolo-          |
| Passionis Domini nostri J. C.           | gna 4524. 72                         |
| Ven. 4506. 463                          | Psalterium, Flor, 4489, 44           |
| Penia , Henr. De gestis Sophi           | Pulci, Bern. La Passione di G.       |
| contra turcus. S. L. 4544. 244          | C. Flor. S. A. 355                   |
| Periilo, M. A. Il Corsaro amante.       | - Rappresent, di Baarlam e           |
| Nap. 4640. 394                          | Josafat, S. D. 345                   |
| Petrarca, Fran. Rime. Venezia           | Puici Luigi. La giostra di Loren-    |
| 4526. 210                               | zo de Medici, Fir. 4484, 42          |
| - Il Segreto, Ven. 4720. 377            | - La medesima S. D. 209              |
| - Carmen, Fani 450%, 93                 | Pulci, Luca. Epistole. Ven. 4548 490 |
| Petri Hispani, Expositio. Man-          | Pylode. Genealogia S. D. 340         |
| tuae 4473. 24                           | ,                                    |
| Petri Ravennati, Foenix, Ven.           | Raimondo da Capna. Vita di S.        |
| 4533. 224                               | Caterina da Siena, ivi 4524, 456     |
| Petri Joannis, Regulae Gram-            | Rappresentazione della Regina        |
| maticaies. S. D. 287                    | Ester. S. D. 312                     |
| Phalaridis, Epistolae, S. D. 366        | - di Rosana, S. D. 313               |
| Philogenio Paulugio. Notte d'A-         | - di Salomone, S. D. 314             |
| frica. Messina 4535. 422                | - d'un miracolo di 3 pellegri-       |
| Philomatis, Vencislai. De nova          | ni. S. D. 346                        |
| domo Musicorum. Witaber-                | - d'un miracoio di Nostra            |
| guae 4534. 237                          | Donna. S. D. 347                     |
| Pico della Mirandola, Delle Stre-       | Rasilia Marco. Conversione di        |
| ghe. Boi. 4524. 367                     | S. M. Maddaiena, Ven. 4517, 486      |
| Pisauro, Venturino. Rinnovazio-         | Regina d'Oriente (ia) Poema, FI-     |
| ne del Mondo etc, Mil. 4520, 447        | renze 4483. 43                       |
| Platina, de honesta Voluptate.          | Regola di S. Benedelto, Vene-        |
| Ven, 4500 58                            | zia 4495. 55                         |
| Piatonis, Opera, H. Stephani            | Regnia vitae eremiticae, 4320, 90    |
| 4578. 388                               | Ricettario di Galeno, Venezia        |
| Plautus a Merula etc. S. D. 302         | 4524. 909                            |
| Piinii Secundi, Liber. Ven. 4477. 43    | Ricettario. Bologna 4536, 83         |
| Pintarchi, opuscuia. Bon. 4522. 74      | Ricette e segreti etc. S. D. 297     |
| Poema incognito, S. D. 363              | Riguardati , Benedetto. De con-      |
| Poema incognito, forse l'Allo-          | servatione sanitatis. S. D. 320      |
| bello, S. D. 304                        | Rimberini, Bart. De deliciis pa-     |
| Poliziano Ang. cose volgari. Ve-        | radisi. Ven. 4498. 57                |
| nezia 4546. 484                         | Rinaidi, Maria. Lectura. Va-         |
| Polo, Marco. Viaggi, Vene-              | lentiae 4502. 40                     |
| zia 4533. 929                           | Rosati, Franc. Mauris. Poema,        |
| - I med. Ven. Pagan. S. A. 232          | Venezia 4532. 382                    |
| Pomponius Laetus. S. D. 305             | Roseo , Mambrino. L'assedio di       |
| Porti Leon, De Sestertio etc. S, D. 306 | Firenze, Poema. Perugia              |
| - Ii med. S. D. 385                     | 4530. 433                            |
| Postiliae Evangeliorum. Lugd.           | Rosselli, Salus Italica S. D. 321    |
| 4505. 406                               | Rubricae povae, Ven. S. A. 362       |
| Praeces variae graecae. Vene-           | 100 100 100 100 100 N. A. 304        |
| tiis 4509, 469                          | Secchetti , Novelle. Fir. 4724.      |
| Profezia, S. D. 308                     | 2 volumi. 395                        |
|                                         | a - 0.00m.                           |

|                                  | um   |                                   | Non. |  |
|----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--|
| Sacchino, Franc. Storia dei Duca | - 1  | Storia di san Giuliano. Bolo-     |      |  |
| Valentino, Boingna S. A.         | 6    | gna. S. A.                        | 5    |  |
| - Opera di Ninfe. Bol. S. A.     | 86   | - del mondaffailace. Fir. S. A.   | 49   |  |
| Sednieti, Iac. In Psaimum Mi-    | - 1  | - d'Aimansor, S. D.               | 328  |  |
| serere. S. L. 4532.              | 246  | - e vita di S. Aiessio. S. D.     | 329  |  |
| - De Liberis recte instituen-    |      | - di Granata, S. D.               | 330  |  |
| dia liber, Ven. 4533.            | 223  | - della distruzione di Geruse-    |      |  |
| Samuele, fede cristiana. Ven.    |      | iemme, S. D.                      | 334  |  |
|                                  | 172  | Strodi consequentiae etc. Ve-     |      |  |
| Sannazzaro l'Arcadia, Venezia    | ··-  | netiis 4507.                      | 465  |  |
|                                  | 179  | Suipitii. De versuum scansio-     |      |  |
|                                  | 199  | ne. S. D.                         | 345  |  |
| Saulo Fatimo, Pietro, li tra-    | 199  | - Il medesimo, Rnmae S. A.        |      |  |
|                                  | 323  | - Il medesimo, Rumee C. M.        | 000  |  |
|                                  | 1223 | Tagliente Girolamo . Libro d'Ab-  |      |  |
| Savio (ii) Romano etc. Pescia    | . 1  | baco, Ven. 4546.                  | 476  |  |
|                                  | 36   |                                   | 170  |  |
| Savonaroia. Esposizione dei      | - 1  | Tasso Tur. La Gerusaiemme         | 201  |  |
| Miserere. Venezia 4507.          | 166  | Conquistata. Parigi 4595          | 394  |  |
| Scala, Barth. Oratio ad Inno-    | - 1  | Tegrimi N. Vita Castrucci. Mu-    | -    |  |
|                                  | 324  | tinae 4496                        | 357  |  |
| Secreto (de) curarum confli-     | - 1  | Thebaiden da Ferrara, Opere.      |      |  |
|                                  | 138  | S. D.                             | 298  |  |
| Segretarin per scriver Lettere.  | - 1  | Tibalden , Ant. Opere d'Amore     |      |  |
| Firenze S. A.                    | 20   | Ven. 4534.                        | 229  |  |
| Senato, Francesco. Sonetti. Ve-  |      | Tiferni, Aug. de mirabilibus      |      |  |
| nezia 4545.                      | 375  | Poteolorum Neap. 4507.            | 125  |  |
| Seneca, L'Agamennne, voigar.     |      | Toinmei, A. C. Laude deile        |      |  |
| da Fossa, Ven. 4497.             | 56   | dnnne Bolognesi, Bni. 4544.       | 70   |  |
| - Gii Ammaestramenti, S. D. S    |      | Torti , Cesare ed aitri , Poesie. |      |  |
| Serafino, Aquitano. Poesie. Mi-  |      | Firenze S. A.                     | 48   |  |
|                                  | 146  | Trabisonda, Boingnal 1481.        | 4    |  |
| Servii Honor, De uitimarum sii-  |      | Transiivani, Max. Epistola, Rn-   |      |  |
| iabarum natura. Viterbii         | - 1  | mae 4523.                         | 447  |  |
|                                  | 363  | - Ii medesimo, Romae, 4524.       | 448  |  |
| Sonetti e poesie amorose. Ve-    | ~    | Trissino G. G. ia Sofonisba.      |      |  |
| nezia 4489.                      | 47   | Ven. 4530.                        | 243  |  |
| Spagna (la) Poema in iode di     | 7'   | Triumphus babitus in Anglia       |      |  |
|                                  | 174  | in adventu Caroli V. Lon-         |      |  |
| Spano, Pietro. Thesaurus pau-    | 1.7  | dini S. A.                        | 405  |  |
|                                  | 245  | Trntti Alberti. De vero et per-   |      |  |
|                                  | 325  |                                   | 352  |  |
| - Il med. aitra edizione. S. D.  |      | igeto cierico. Ferr. 1470.        | 072  |  |
| Sponsalitium animae, S. L.       | 320  | Ugone da S. Vittore Card. Spec-   |      |  |
|                                  |      | chin della Chiesa, Ven. 4521.     | 400  |  |
|                                  | 145  | chin della Chiesa, ven. 1021.     | 100  |  |
| Stagi , Andrea. Storia delle     |      | Materiana B. de Poleciana si      |      |  |
|                                  | 158  | Valerianus P. de Fulminum si-     | ***  |  |
| Stanze per la festa di Ottaviano |      |                                   | 444  |  |
|                                  | 327  | Vasin G. B. Teatri d'Amore. Ve-   |      |  |
| Statuta Commun. Terrae Casti-    | 1    | nezia 4534.                       | 245  |  |
|                                  | 134  | Vaterni, Lod. Itinerarin in       | ***  |  |
| Stella Ciericorum, S. D.         | 365  | Egitto etc. Ven. 4547.            | 482  |  |
|                                  |      |                                   |      |  |

|                                | Nem. |                                  | Nom. |
|--------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Vatemi, Lod. Itinerario in     |      | Vita di Guerino Meschino, Bo-    |      |
| Egitto etc. Venezia 4520.      | 192  | logna 4475.                      | 350  |
| Vespucci , Amerigo. Descrizio- |      | - e morte de'Pontefici. S. D.    | 347  |
| ne delle sue acoperte ame-     |      | - Il med. altra ediz. S. D.      | 348  |
| ricane. Ven. 4524.             | 195  | Vitall, Lodov. Prognostico. Bo-  |      |
| Via del Paradiso di Don Ga-    |      | logna 4524.                      | 73   |
| briello da Bologna. Firenze    |      | Vitull . Caroli. Epistolae fami- |      |
| 4817.                          | 97   | liares. Parisiis 4513.           | 427  |
| Virgilli, Opera. Elz. 4636.    | 393  | Vocabularium Pylade, Medio-      |      |
| - Idem. Birmingham, Basker-    |      | lani 4507.                       | 440  |
| viile 4757.                    | 396  |                                  |      |
| - L'Eneide trad. in terza ri-  |      |                                  |      |
| ma. Ven. 4532.                 | 221  | Zenofonte , Antonio. Formula-    |      |
| Vita di Gabriello Sarmini da   |      | rio di Lettere amorose. Ve-      |      |
| Siena. Ivi 4502.               | 155  | nezia 4535.                      | 230  |
| Vita etc. di S. Girolamo. Ve-  |      |                                  |      |
| nezia, 4524.                   | 201  |                                  |      |

# ALCUNE AGGIUNTE E CORREZIONI

# AL MANUEL DU LIBRAIRE ET DE L'ANATEUR DE LIVEES

PAR J. C. BRUNET

IV. EDITION

PARIS SILVESTRE - 1842-1841

in cinque tolarme in ellace

#### AL LETTORE

Nell'anno 4842 fu pubblicato a Parigi il tomo primo del Manuel du Libraire et de l'Amateur de livres di M. J. C. Brunet, quarta edizione molto accresciuta e migliorata sulle precedenti. Mio Padre prese ad esaminare accuratamente questo volume, e poscia i susseguenti venuti in luce negli anni 1843 e 1844, e vide, che sebbene quest'opera fosse assai abbondante di articoli, pure ne mancavano molti interessanti, e specialmente di letteratura italiana, che probabilmente il benemerito Autore non aveva veduti o non conosceva. Questa circostanza gli fece nascere l'idea di compilare un volume di supplemento ai cinque che compongono il Manuale sopra mentovato; ed a tale effetto incominciò dall'esaminare le opere più considerevoli, che allora trovavansi nel mio negozio librario, e poscia gran parte di quelle che si conservano nella nostra pubblica libreria Magliabechiana, e descrisse, in schede, quelli che non troyaya citati dal Brunet.

Distratto in seguito dalle occupazioni inerenti al suo impiego, dovette abbandonare anche questo lavoro, come aveva abbandonato l'altro delle Aggiunte al Panzer, qui precedentemente pubblicate. Mi consegnò quindi tutte le schede, che aveva formate, le quali ammontavano a ragguardevol numero, e mi sono riuscite utilissime in molte occorrenze, specialmente per l'esatta indicazione, che con-

tengono di varie raccolte e collezioni importanti. Ciò particolarmente mi ha eccitato a qui pubblicarle, stimando che riusciranno utili ai cultori della bibliografia, ed a quei librai, che amano esercitare coscienziosamente il loro nobile commercio.

Io le ho trascritte scrupolosamente quali le ho trovate, cicé nelle identiche loro descrizioni in lingua francese, da lui scritte così nell'intendimento di farle scrvire di supplemento alla citata opera di Brunet. A tale oggetto egli ha anche adottate tutte quelle abbreviature, che il Brunet usa nel suo Manuale. Alcuni pochi articoli quivi descritti si trovano anche nelle precedenti aggiunte al Panzer, ma ho oreduto doverli ripetere a cagione della diversa maniera di descriverli, e per maggiore schiarimento dei lettori, tanto più che queste ripetzizioni sono in piccol numero.

Finalmente credo bene dar termine a quest'avviso con alcune avvertenze, onde agavolare l'intelligenza di questo lavoro, che spero riuscirà gradito ai dilettanti di tal genere di studii.

LUIGI MOLINI.

## AVVERTENZE.

A molti articoli si trova il rinvio al T.... pag... col... Senz'altra indicazione; questi rinvii sono diretti al Brunct, Manuel du libraire etc. Paris 4842-44; 5 vol. in 8vo.

Quando è citato l'Hain, s'intende il di lui Repertorium bibliographicum. Stuttgardice 1836; \$ vol. in 8vo; e quando è allegato l'Havn s'intende la di lui Biblioteca italiana, ossia notizia dei libri italiani. Miano 1771-73; 2 vol. in 4to.

#### AGGIUNTE E CORREZIONI AL BRUNET

#### A.

Achille Tazio, dell'amore di Leucippe et di Clitofonte, trad. da Franc. Ang. Goccio. Venet. Niccolini 4500 in 8vo.

Prémière édition rare 6. a 8. fr:

Elle a été réimprinde en 1560. 63. 68. 78. 98. et plusieurs fois dépuis. Lodorico Dolce avait publié à Venise, ches Giolito 1546. et 17. une traduction talième des quatre demires livres de ce roman, les seuls que l'on connoissait alors, d'après la traduction latine de Orwejus, qui coaît paru à Lyon, ches Gryphius en 1541.

Adami (Andrea). Storia di Volseno, antica metropoli della Toscana. Roma de Rossi 1737. Vol. 2. in 4to; 9 fr.

Ademollo (Agostino). Marietta de Ricci, ovvero Firenze al tempo dell'assedio. Racconto storico. Firenze 4840, Vol. 4 in 42mo; en très petit caractère; 40 fr.

Il y en a des exemplaires sur papier rose.

— Le même ouvrage. Seconda edizione con correzioni ed aggiunte per cura di Luigi Passerini. Firenze, Chiari 4845. Vol. 6. in 8vo. Très-belle édition en bons caractères. 20. fr.

Chaque chapitre de ce roman historique est suivi de notices très-detaillées sur les personnes et les monuments de Florence à cette époque, ce qui le rend d'un intéret historique, et très-instructif.

Adimari (Raffaelle). Sito riminese, dove si tratta della città (di Rimini) e sue parti etc. Brescia, Bozzoli 1616. Vol. 2. in 4to, fa. en bois 4 fr.

Aeschylus — Prometeo legato, tragedia d'Eschilo volgarizzata (in versi da Mich. Ang. Giacomelli) con annotazioni sul testo. Roma 4754, in 4to, Grec et Ital. 4 fr.

Aesopi. Fabulae latine 4476 (T. I. pag. 35. col. 4). Cette édition précieuse se trouve annoncée dans le Catal. Molini de 4799, de la manière suioante: Aesopi fabulae latinis versibus redditae. Monteregali per Dominicum de Vivaldis eiusque filios die xvi novembris 1476. cum fig. ligno inclsis. Editio hibliographis ignota. L'exempl. quoique ogant quelques ff. mal conservés est marqué 168 fr. Nous ne nous respellons sus à qui il a été sendu.

- Affreschi celebri del XIV e XV secolo, incisi da Carlo Lasinio sui disegni di Paolo suo figlio. Fir. 1884. in fol. 44 pages de texte et 32. planches, 470 fr. Le frontispice a été fait modernement. Les planches ont été gravées en 1825. et années suiv. Les originaux sont de Masacico, Masslivo, Lippi, Chirlandaio etc.
- Agathias. De imperio et rebus gestis fustiniami imperatoris, gr. ex biblioth. et interpretatione Bonav. Vulcanii, cum not, eiusdem. Acced. Agathiae epigrammata gr. Lugduni Batavorum, Plantinus 1594. in 4to. 8 ff. pretim. 1000. pp. pour le texte grec. 158. pp. pour le tablet. Laine, 5. ff. pour la table. Vulcanii notae acce frontispice separé, 3. ff. et 32. pp. Première étition.
- Agolanti (Cesare). Sonetti nella morte del christianiss. Enrico IV. Fiorenza, per G. A. Caneo, 4640. in 4to. Opuscule de 34. pp. cont. 30. Sonetti.
- Agricola. Opera di Giorgio Agricola de l'arte de'metalli, libri xu. aggiugnesi il libro del medesimo autore che tratta de gl'animali di sottoterra, trad. da M. Michelang. Florio fiorentino Basilea, Hier. Frobenio e Nicolao Episcopio 1568. in fol. fig. en bois 40 fr.
  - La dédicace du traducteur A Lisabetta regina d'Inghilterra, di Francia e d'Hibernia est datée de Soy nella Rhetia 12. Marzo 1563. Les figures sont les mêmes qui ont seroi pour les éditions de l'original en latin.
- Agrippa (Camillo), Trattato di scienza d'Arme etc. Roma Blado 4553. in 4to (T. I. pag. 44). Dans un exemplaire de ce liere que nous arons possedé on y lit sur le frontispice les mots suivants écrits de la main du Tasse. Le figure intagliate da Michelangiolo Buonarroti.
  - On a du même auteur les ouvrages suivants, qui ne sont pas communs.
  - Trattato di trasportar la guglia in su la piazza di S. Pietro. Roma 4583, in 4to. Dialogo sopra la generazione dei venti, baleni, tuoni.
  - folgori, fiumi, laghi, valli e montagne. Roma 1584. in 4to.
    Dialogo sopra il modo di mettere in battaglia. Roma 1585.
    in 4to.

Nuove invenzioni di Camillo Agrippa milanese sopra il modo di navigare. Roma Gigliotti 4595. in 4to.

- Alberi (Leon Bat.). I dieci libri dell'Architettura da la latina ne la volgar lingua tradotti (da Pietro Lauro modenese) Ven. Vaugris, 1546. in 8vo. 12. ff. dont 1. blane et 180, ff. 5. a 6. fr. Première trad. de cet ouvrage qui a été effacée par celle de Cosimo Bartoli.
- Du même Ecatomphila (T. I. pag. 49).

Il y a une édition de est opuscule impr. à Venise, Biodoni et Pasini, acec le titre suivant, en lettrez capitales, et entouré d'un large encadrement: Ecatomphila de Missiere Giovanni Boccatio M. D. XXIIIJ. La signature à la fin du vol, porte la date de 1534. Ainsi, outre l'erreure d'attribure à Boccacio un ouvrage qui est de L. B. Alberti, on a l'incertitude de préciser la date de l'impression. Lé col. est de 16 ff. sans chif, avec les signatures A-D. Le ders. f, est blanc.

Alamanni (Nicolaus). De lateranensibus parietinis dissertatio historica, additis quae ad idem argumentum spectantia scripserunt Caes. Rasponus et Ios. Assemannus. Romae Salvioni 4756. in 440 3 fr.

Seconde édition , donnée par J. Bottari.

Alfacqui. Opera chiamata confusione della setta machumetana, composta in lingua spagnola per Giovan Andrea già moro et Alfacqui della città di Sciativia, hora christiano e secretote, trad, in Ital, per Domenico de Gaztelu segretario di don Lope de Soria imbasciador cesareo a Venezia. In Spagna ne la città di Seviglia 1450, in 8vo. 71. ff. et un blame 3. fr.

Péit vol. assez rare. L'édit nous parait expendant faite à Venise. Alfieri (Vittorio) tragedie. Firenze Ciardetti 1820. 6. Vol. gard in 8vo (T. I. pag. 65. c. 2) pap. vol. ance un très-beun portrait gravel par Contini, dans le quel l'audeur est representé assis, et presque en entier, d'après le tableau de Fabre, et une gravure pour chaque pièce.

Édition preférable a celle de 1832, par le méme imprimeur et du même format, et dans la quelle le portrait, gravé par Zignani, no représente que le buste de l'auteur, où les planches et les caractères, ayant servi pour les deux éditions, sont naturellement plus fatiqués, et dont le papier est moins beau.

Il est bon de joindre à l'une et à l'autre la Vita di Vittorio Alfieri 1822. 2. Vol. méme édition.

Deux exemplaires seulement des 8. Vol. ont été tirés sur papier anglais, dit super-royal, dont un a été adjugé pour 60. fr. en Décembre 1839. à la vente de la Bibliothèque du comte Boutourlin, à qui l'édition est dediée. Le libraire qui en fit l'acquisition le revendit presone aussifét à un prix beaucoup plus élevé.

Alferi avait d'abord fait paroltre à Sienne en 1783, ses dies premières trapédies en 3 Vol. in soc. détion ausse médicore, mais qu'il est à présent presque impossible de se procurer, ce qui cependant seruit intéressant pour la comparer avoc celle de 1788, et voir les nombreux changements que l'auteur y a faits. Celte dernière édition à été réimprimée à Nice 1790 en 5. Vol. in 18m0, à Livourne et Lousanne en 1795. 5. Vol. part les 800 de 18 vol. à Livourne et Lousanne en 1795. 5. Vol. part les 800 de 18 vol. par sous la date de Paris 1893. 6. Vol. in 16m0 (joile édit, dont il y a eu des seempl. sur gr. pp., superfin, et urgr. pap. celle format in 13) et plusieurs fois depuis mais toutes ces anciennes éditions sont dépuis long-émag détruites par l'ussoc.

L'Auteur vendait lui-même à Florence son édition des Tragédies 1788. 6. Vol. in 8vo. dont il y avait un petit nombre sur pap. superfin, ainsi que les trois opuscules suivants qu'il avait fait imprimer pendant son sejour à l'aris.

L'America libera, odi. Kebl 4784, in 8vo.

La Virtù sconosciuta, dialogo in prosa. Kehl 4786. in 8vo. Panegirico di Plinio a Traiano. Paris, Pierre, 4787. et avec des poésies ajoutées. Paris Didot 4789. 8vo.

Outre les trois ouvrages ci dessus l'auteur avait fait imprimer à Kehl les 4. Vol. suiv. in 8vo. tres-belle édition.

Rime di vario genere 1789. de 144. pp. del Principe e delle lettere, 1795. de 224. pp. l'Etruria vendicata, 1800. de 100. pp. della Tirannide, 1809. de 216. pp.

Ces 5. vol. ont été certainement imprimés en 1789 (Voyes Vita d'Alfieri à cette année). Nous ignorons par quel motif l'auteur a voulu mettre les dates ci-dessus, qui se trouvent marquées sur les frontispies en chiffres romains.

Quoiqu'il en soit, les ballots cont. 500. ex. de chacum de ces ouvrages furnet saisis, ainsi que tous les effets de l'auteur après on depart de Paris en 1792. et il parait qu'ils ont été dispersés, ou deruits pendant le regione de la terreur, à l'exception d'un trèspéti nombre d'exempl, qu'il avait distribués à quelques unus de se amis , de manière que ces é. vol. sont excessivement rares ( Voyes Vita ann. 1792, 1799).

Ces derniers ouvrages avec les trois précédents constituent le contenu de la réimpression faite par Molini à Paris 1800-1801, en 4. Vol. 12. le dois enfin rectifier une meprise en Brunet, T. I. pag. 65. colon. 1. Les Opere postume d'Alfieri 13. Vol. 8vo. sous la date de Londres 1804–1807. n'ont pas été imprimées à Pise, mois à Florence ches Piatti. Il faut y ajouter le Misogallo, imprimé séparément à Florence sous la date de Londres 1919.

Allacci (Lione). Drammaturgia, accresciuta e continuata fino all'anno 4755. Venezia in 4to, 508, pp. ou 1046, colonnes.

La première édition est de Rome 1668, mais elle est fort imparfaite. Les corrections el les additions à la présente sont de J. Cendoni, de J. degli Agastini et d'un anonyme. Cet ouvrage est très utile pour faire connoître les pièces de théatre italiennes publiées jusqu'à l'époque susdite. Cependant il y aurait à faire encore beaucoup de corrections et d'additions.

Alla (†) corte. Le assise et bone usanze del reame di Hyerusalem, tradotte de francese in lingua italiana d'ordine de la serenissima Ducal Signoria de Venetia, per me Florio Bustron. In fol. (b. ff. prel. 19 chiffrés et 4. pour Perrata; mit La hassa corte. Le assise etc. comme ci-dessus 6 ff. prel. et 41. chiffrés. Au verso du dernier est la date d'Venetia (1335. in la stamparia di Aurelio Pincio. Trit-s-belle edit, grand in fol. cliéte dans le catal. Finelli N.º 220.

Amati (Scipione). Historia del regno di Voxu del Giapone, del suo re Idate Masamune, del favori che ha fatti alla cristianità, e dell'ambasciata che ha inviata a Paolo V. Roma Mascardi 1615. in 4to. 8 ff. et 75 pp.

L'auteur était interprète, et historien de cette ambassade.

Amiani (Pietro M.), Memorie istoriche della città di Fano, Fano

Leonardi 1751. 2. Vol. petit in fol. 14. fr.
Ammaestramenti degli Antichi, raccolti e volgarizzati da F. Barto-

lommeo da S. Concordio. Firenze alla Stella 1661. in 12mo. 18 ff. 489. pp. 1, f. pour l'errata. Edition donnée par Franc. Ridolfi et citée par la Crusca. Anacreonte e Saffo, le Odi tradotte da G. Caselli. Fir. 1819. in fol.

(Voyez T. I. p. 96).

Nous croyons faire remarquer, que cette belle édition contient le texte Gree en face de la traduction.

Angelico. — La Vita di Gesù Cristo dipinta da F. Giovanni da Fiesole, detto il beato Angelico, lucidata dagli originali che si conservano nella galleria fiorentina delle Belle Arti, disegnata ed incisa da G. B. Nocchi. Fir. 4843. gr. in fol. 4. ff. de text et 36. planckes. 55. fr.

Angelio (Pietro). Epitalamio nelle nozze di Francesco de'Medici e Giovanna d'Austria, trad. da Gherardo Spini. Fir. 4567, in 4to. Nous citons cet opuscule de 20 ff. non chiffrés, sign. A-E parcoqu'il y en a sur pap, bleu, et pour recipier une meprise dans le T. I. p. 24.7 du Manuel, o les convers de cet auteur sont portées sous le titre de Bargaeus (Petrus Angelius). Son nom etait Pietro degli Angeli, ou Angelio et on y a ajouét le mot Bargaeus porçou'il etait natif de Barga, petité veille en Tocosne.

Angelis (Francesco de ). Storia del regno di Napoli sotto la dinastia Borbonica, Napoli, Mosino 4847. Vol. 4. in 8vo. 40. fr.

- Angeloni (Francesco). La historia augusta da Giulio Cesare infino a Costantino il magno, illustrata con la verità delle antiche medaglie. Roma, Fei 1644. in fol. 14. ff. prolim. compris le frontispice gravé et le pertrait, 396. pp. avec beaucoup de planches gravies dans le tezte. 40.
  - La stessa con correzioni postume e con un supplemento di G. Pier Bellori. Roma, Bussotti 4685. in fol. fig. 20. fr.
- Angelucci (Anastasio). Stanze, con documenti e note a illustrazione della città e degli uomini celebri d'Arezzo. Pisa 1826. in 8vo. iol. édit. 5. fr.
- Annali del museo imp. di fisica e storia naturale di Firenze per il 4808. e 4809. Firenze, Tofani 4808. e Piatti 4810. 2. Vol. in 410. fig.
  - Cet ouvrage n'a pas été continué.
- Annotazioni (alcune) al Dizionario della lingua Italiana, che si stampa in Bologna. Modena, Vincenzi 1820-1827. 3. Vol. in 8vo. 47. fr.
- Antologia, giornale di scienze, lettere ed arti. Firenze, Vieusseux Janvier 1821. à tout Décembre 1832. 48. Vol. in 8vo. Ce journal pendant sa durée était le meilleur qui parut en
  - Italie, et il n'a pas malheureusement été remplacé jusqu'à présent. Les savans ont bien regretté que la censure en ait defendu la continuation.
- Antonini (Gius.). La Lucania, discorsi. Napoli, Gessari, 4745. in 4to. 644. pp. 8. fr.
  - Pasquale Magnoni a publié une lettre à Antonini avec des observations sur son ouvrage.
- Autonino (Santo) il Confessionale (T. I. pag. 423).

Il est bon de fairs remarquer qu'il emiste trois ouvrages divers en italien que l'on annonce sous le même titre de Conlessionale. Un commence par le mot Delecerunt; l'autre par les mois: Omnis mortalium cura; et le troisième par les mois: Caram illius habe. Le prémier (Defecrunt) a été écrit originairement en latin et traduit en Balien. Ainsi lorsq'on le cite il faut déclarer. si l'on parle de l'original en latin, ou de la traduction en Itatien, la quelle est de plus citée par la Crusca. Les bibliographes confondent souvent ces trois ouvrages, qui sont tout à fait desférents.

Antoninus (S.). Opera etc. Flor. 4741. in fol. (T. I. pag. 123.

Cet article est entirement erroné. On vosit d'abord rosolu de faire une édition des œuvres complètes de S. Antonia, mois après la publication du T. L'divisé en deux parties, n'ayant pas trovue asses de debit, on se borna à completer par un second Vol. le traité Summa moralis. On reimprime de frontispie et le faux tirte du T. I. qui disoit Opera omnia et on mis en cente les seuls 3 tonce en 6. Vol. de la Summa moralis complet. Ainsi l'article de M. Brunet doit dire corrègé comme suit:

S. Antonini etc. Summa moralis cura Th. M. Mamachii et Dion. Remelli. Flor. 1744. 2. T. en 4. Vol. fol.

Antonio — Copia duna riuelazione che ebbe frate Antonio. Darrieti (da Ricit) dell'ordine disancto Francescho de frati obseruati, elquale essendo uenuto di yerusalem et di bethele, asimegia et riopsannolosi nella chiesa di sancto Francescho della uignia ebbe questa cotale usione addi dieci di marzo MCCCCLXVIII. la quale narrero qui dappie in 410.

Opucule de s. fl. sans chiffres, sign. ni reclames, clésit. est fort ancienne en caract. ron, que nous croppos de Veniue. Les pages ont 26. lignes. Le recto du pr. f. est blanc; le texte commence au verso avec les mois ci dessus nucis inmédiatement du texte qui contient une lettre adressée a frate Ruberto, la quelle finit au recto du s. f. avec le moi FINIS. Cette curieuse révelation a rapport aux guerres d'Italie.

Ape (l'). Scelta d'opuscoli letterarii e morali. Firenze 4804-1806.
3. Vol. in 8vo.

Se publiait un cahier de 6. feuilles tous les mois. L'ouvrage n'a pas été continué après 1806. Fiacchi et Zannoni en étoient les principaux redacteurs.

Archeografo (l') triestino, raccolta di opuscoli e notizie per Trieste e per l'Istria (raccolte e pubblicate dall'avv. Domenico Rossetti). Trieste Marenigh 1829-37. 4 Vol. 8vo. avec fig. 25 fr.

Collection fort intéressante pour l'histoire, la statistique et la topographie de l'Istrie.

Archivio Storico italiano, ossia raccolta d'opere e documenti finora inediti, o divenuti rarissimi, riguardanti la storia d'Italia. Firenze 1842. et suiv.

n wer Grogi

La première Série de cet intéressant recueil est complète en T. XVI. divisés en 22 Vol. 8vo. plus 9. Vol. d'Appendice. Ces 31. Vol. 8vo. coutent 300. fr.

On a commencé a publier à présent une séconde serie de ce recueil, mais en livraisons trimestrales, possiblement. Le prix de chaque livraison est de 5 fr. Dix livraisons ont paru jusqu'ici.

Aretino (Pietro). La vita di Maria Vergine in 8vo.

Édition sans date et très rare de 417. ¶. sans chiff. Sign A.-T. Par une lettre fort curieuse de l'Aretin a Girolamo Verallo, legat apostolique à Venise, on voit que le Vol. est imprimé par Fr. Marcolini à Venise. Sur le frontispice il 9 a un médaillon de l'auteur avec la légende D. Petrus Arctiuss flagellom principum.

Pietro Aretino était de la famille Bacci d'Arezzo. L'ouvrage, initiulé: Dello Specchio delle opere di Dio nello stato di natural libri tre di Partenio Etiro, est le même que II Genesi avec le titre changé. Plusieurs ouvrages de cet auteur ont poru sous le nom annaramatique de Partenio Etiro.

Arctino (Leonardo ). Le Vite di Dante e del Petrarca, cavate da un Ms. antico della Libreria di Franc. Redi. Fir. alla Stella 1672. in 12mo. 112, pp. 2. ff. pour l'approbation.

Première édition de cet opuscule de Leonardo Bruni natifi d'Arezzo, dont les ouvrages sont annoncés souvent sous le titre d'Aretino Leonardo. Ces vics ont été reimprimées plusieurs fois et on les trouve en tête de beaucoup d'éditions de Dante et de Petraque.

Ariosto (Lodovico) l'Orlando furioso e le Satire, con note diverse, per diligenza di Antonio Buttura. Parigi, Lefevre, 1836. 4. Vol. 8ve 20 fr. Belle édit. pap. vel.

 Orlando Furioso conservato nella sua epica integrità, e recato ad uso della studiosa giovent\u00fc da Giovacchino Avesani, con annotazioni. Firenze 1823. \u00d5. Vol. 8vo. 48. fr.

Il y a plusieurs éditions de cet ourraps. On doit être recomosisant à M. Acesani d'avoir reduit et admirable poème de manière a pouvoir le confer dans les mains de la jeunesse moyemant quelques retranchemens, et très peu de variations dans le texte. Ce travail à élé fait avec tant de discerment qu'on ne s'aperçoit pas de ces changements, qui ne muisent pas à la regularité de la narraitou.

- Poesie varie. Fir. 4824 in 42mo ( T. I. p. 469 ).

Nous faisons remarquer que cette édition contient non seulement les poésies lyriques de l'auteur, mais aussi ses oinq comédies en vers, et des notes. Ariosto — Comedia di Lodovico Ariosto intitolata gli Soppositi (sic)
Ven. Zoppino 4525 in 8vo, Lvm. ff. et un pour la date.

Bonne édition de cette comédie en prose, qui a été reimprimée plusieurs fois, et entre autres, Ven. Bindoni e Pasini 4537, in 8vo, de xxxxx ff. avec un grand portrait de l'auteur, gravé sur bois.

Armenino, (G. Batta:) Dei veri precetti della Pittura, libri tre. Pisa 4833, in 8vo. 4 fr.

Arneth (Jos.) Synopsis nummorum antiquorum, qui in museo caes. vindobonensi adservantur. Vindob. Rohrmann 4837-42, 2 Vol. in 4to.

Le T. I cont. les médailles grecques a 6 ff. et 139 pp. — Le T. II. cont. les med. rom. a viii et 298 pp. Il y a des exempl. sur grand papier velin.

Assarini (Luca) Delle guerre e successi d'Italia T. I. (1643-4630) Torino, Zavatta 1665, in fol. 40 fr.

La suite qui devait arriver à 1660, et avoir deux autres vol. n'a jamais paru.

Atti della R. Società economica di Firenze, ossla de Georgofili 4794 a 4847, 7 Vol. in 8vo.

La continuation du Vot. VIII, année 4828, se publie avec le Journal Agrario. à Plorence chez Vieusseux.

Azeglio (Massimo d') Ettore Fieramosca, o la disfida di Barletta. Torino 4842, gr. in 8vo, 43 fr.

Belle édition ornée de 200 folies vignettes sur bois. Ce roman historique, qui parut en 4833 a eu beaucoup de succés et a été reimprimé plusieurs fois.

Le même auteur a publié en 1841, un autre roman historique du temps du celèbre Siege de Florence en 1859-30 et a pour titre - Niccolò de Lapi, ovvero i Palleschi e i Piagnoni, qui a aussi obtenu le plus grand succès, et qui a été reimprimé plusteurs fois.

### В

Baccius (Andr.) (T. I p. 228, col. 4). Son ourrage De naturali vinorum historia, Romae 4596, est beaucoup plus rare et plus cher que celui De thermis.

Bacceti (Nicol.) Septimianae historiae libri vn., cum not. etc. Malachiae d'Inguimbert, Romae Bernabo 4724, in fol. 3 fr.

Baglione (Giovanni). Le vite de'pittori, scultori et architetti dal pontificato di Gregorio XIII, del 4572 in fino a'tempi di Papa



Urbano VIII nel 4642. Roma, Fei 4642, in 440, avec une planche allegorique dessinée par Baglione et son portr.

Le même ouvrage avec la vie de Salvator Rosa, par G. B. Passeri. Naples 1733, in \$10.

Balbo (Cesare), Vita di Dante. Torino 1839, 2 Vol. in 8vo, 12 fr.

Très bon ouvrage reimprimé contemporainement en 2 Volumes
in 12mo, 6 fr.

Baldelli Boni (Gio. Batt.). Saggio di antichità primitive. Poligrafia Fiesolana, in 8vo fig., 5 fr.

 Del Petrarca e delle sue opere. Firenze Cambiagi 1797, petit in 4to, 6 fr.
 Reimprimé, Poligrafia Fiesolana 1837, 2 Volumes in 8vo.

Reimprime, Poligrapa Fiesolana 1857, 2 Volumes in 8vo 5 fr.

Elogio di Niccolò Machiavelli. Londra (Livorno) 1794, in 8vo 3 fr.
 Il y en a des exemp. imprimés sur papier fort.

Vita di Giovanni Boccaccio. Fir. Ciardetti 4806, in 8vo 8 fr.
 Belle édition pap. velin avec fg. au bistre.

N. B. Pour le Milione di Marco Polo, publié par Baldelli Boni susdit voir Brunet. Manuel a Marco Polo.

Baldini (Baccio). Vita di Cosimo Medici, primo gran duca di Toscana. Firenze, Sermartelli 4578, in fol. 4. ff. preim. 88 pp. suivent trois discours par le méme. 62 pp. et enfin apec un nouveau front. Discorso dell'essenza dal fato 42 pp.

Haym cite une reimpression de Fir. Sermartelli 4645, in 4to.

Baldinucci (Fil.). Notizie dei professori del disegno 6 vol. in 4to (T. I. pag. 236).

Cette édition se vend fort cher en Italie, et comm'il est difficile d'en rencontrer des ex. complets nous allons donner la déscription des volumes.

Secolo I. 4260 à 4300. Firenze, Franchi 4684. 8 ff. 68 pp.

2 ff. d'index. Secolo II, 4300 a 1400. Fir. Matini 4686. 4 ff. 440 pp.

Secolo III e IV: 4400 a 4540. Fir. Tartini e Fran-

chi 4728, 4 ff. 367 pp.

Secolo IV parte seconda 4550 a 4580. Fir. Matini 4688, 2 ff. 287 pp.

Tre decennali, 4580 a 4610. Fir. Manni 4702 VIII. et 428 pp. Secolo V. 4640. a 4670. Fir. Tartini e Franchi 4728. — 28 et 664 pp. portrait de l'auteur et table générale.

Il est bon d'ajouter à ces vol. les ouvrages et opuscules suivants du même auteur, même format. Vocabolario toscano dell'arte del disegno. Fir. Franchi 4684 xix et 488 pp.

Vita del cav. Lorenzo Bernino. Fir. Vangelisti 1682, 6 ff. 141 pp. un portrait gravé par Westerhout et 9 planches. Il y a une contrespon moderne, fijnes par sinon, mais facile à reconnoitre. B'abord il y manque le portrait et a pour vignette sur le frontispice un panier rempii de fruits, tandis qui l'édition originale a un case, ou bassin rempi de seurs.

Cominciamento e progresso dell'arte d'intagliare in rame Fir. 4686, 4 ff. viii 424 pp.

Lettera nella quale si risponde ad alcuni quesiti in materia di pittura. Roma, Tinassi 4684, 8 ff. La réimpression de Flor. Matini 4687, est préferable.

La Veglia, dialogo di Sincero Veri (Fil. Baldinucci). Lucca, Paici 4684. - brochure.

Lezione detta nell'Accademia della Crusca, Firenze, Matini 4692, brochure.

Un bon ex. complèt de ces ouvrages vaut de 400 a 420 fr. Ballarini (Franc.) Compendio delle oroniche della città di Como, raccolte da diversi autori. Como, Turato 4649 in 4to 20 ff.

et 335 pp. rare.

Cette histoire s'élend depuis l'origine de Como jusqu'à 4619
Elle est divisée en trois parties, dont chacune a son frontispice
separé, qui est compris dans la numération des pages.

Bandini (Ang. Mar.) De obelisco Caesaris Augusti e Campi Martii ruderibus nuper eruto, commentarius; acced. ill. virorum epistolae atque opuscula. Romae, Palearinius 4750 in fol. xxII et 414, et Cx. pp. 4 f. d'errata. avec 4. planches.

Le texte est en latin et en italien, et il y a un second frontispice en Italien.

 de vita et scriptis Jo. Bapt. Doni. Accedit eiusdem Doni literarium commercium. Flor. 4755. in fol. 12 fr.

Ouvrage important qu'il est bon de joindre à l'uvrage de Doni, Lyra Barberina.

- Lettere xii. nelle quali si ricerca e s'illustra l'antica e moderna situazione della città di Fiesole, e suoi contorni. Siena 4800. in 8vo. 3 fr.
- Barbuó, Sommario delle vite de'duchi di Milano, così Visconti come Sforzeschi, raccolte da diversi autori da Scipione Barbuó. Vinetta, Girol. Porro 1574. in 4to. Frontispice gravé 1: f. pour la dedicace et 16. ff. avec 9. portrait en pied impr. dans le teate 5. fr.

- Bardetti (Stanislao). De'primi abitatori d'Italia. Modena, Montanari 4769. 2 Vol. in 4to. port. et medaillon. 8. fr.
- Della lingua de' primi abitatori dell'Italia, même édit. 1772. in éto.
  6 fr.
- Bardi (Girol.). Vittoria navale ottenuta dalla republica venetiana contra Othone figliolo di Federigo I imperatore per la restitutione di Alessandro III. pont. mass. venuto a Veneta. Ven. Ziletti 4584. in 460. 7. ff. un blane et 488. pp. 2.
- Baretti (Gius.). Dizionario Italiano-Inglese ed Ingless-Italiano, ultima edizione Italiana. corretta ed aumentata (per cura del Prof. Francesco Cardinali). Le T. I. porte la date de Bologue 1830. et le T. II. celle de Florence 1833. Au Tome premier il y a un obrigi de la grammaire Anglaise, par I. Roster, et au second Fabrigi de la grammaire Italienne, du même auteur. Vol. 2. in 4to. boane délition 38 fr.

C'est l'édition la plus moderne et la meilleure, cependant nous devons avouer, avec regret, qu'un bon dictionnaire italien et anglais est encore a faire.

Bassi (Martino). Dispareri etc. 4572. In 4to.

Dana la déscription de ce livre en Brunet T. 1, pag. 263. on observe qu'il porte l'ancre aldine sur le frontispies. Nous faisons remarquer, que l'imprimeur Marchetti de Brescia s'est très souveat servi de cette enseigne pour ses éditions, sans que cette circonstance leur donne aueun merit, ni puisse jamais les faire metrer dans les collections Allein.

- Bassirílievi antichi della Grecia, o sia fregio del tempio d'Apollo Epicurio in Arcadia, disegnato da G. M. Wagner, inciso (a contorni) da Ferd. Ruschweyh. Roma, Bourlié 1814. fol. obl. 1v. pp. de texte et 25. pl. 14. fr.
- Battaglini (Angelo e Francesco). Della corte letteraria di Sigismondo Pandolfo Malatesta, e della vita e de fatti del medesimo Malatesta.

Pour ces deux ouvrages importants voyez Basinii Parmensis opera. T. I, pag. 261.

- Beltrano (Ottavio). Breve descrizione del Regno di Napoli. Napoli, Porrino 4644. in 4to. 2. ff. et 342. pp. 4. fr.
- Bembo Delle Rime di M. Pietro Bembo, seconda impressione. MDXXXIX. in 8vo.

Édition sans lieu ni nom d'imprimeur de 44. ff. dont les chiffres commencent au f. 9. et ff. à la fin pour la table etc. Les mats ci-dessus se trouvent au verso du 1. f. dont le recto est blanc. Cet édition est de peu de valeur, et nous la citons seulement par la singularité de s'intituler la deuxième comme celle de 4535.

Bene (Bartolommeo del). Rime ora per la prima volta pubblicate (da Gaetano Poggiali), Livorno 1799 in 8vo. 2. fr.

Cité par la Crusca. Le volume n'a été publié qu'en 1816. comme l'on voit par la dedicace.

Benivieni (Antonio). Vita di Piero Vettori l'antico. Fior. Giunti 1583. in 4to, 2, ff. 80 pp. 4, f. pour l'errata. Édition en caractères romains.

Bergomensis (Jac. Philippi Foresti), (T. I. pag. 293.)

Cet ouvrage a été traduit en italien, et cette traduction à été publiée plusieurs fois. Dans la prémière édition de Venise 1588. il est dit: Volgarizzato per me Francesco C. nella nobilissima città di Fiorenza questo anno 1488. Panzer et Hain en citent des reimpressions de Venise Rizo 4491, Ven. 4535, 4540, 4544. 4554, et 1581, cette dernière avec additions par Giovio, Bembo. Carione et Guazzo. Nous avons sous les yeux l'édition suivante.

Supplementum supplementi delle croniche di frate Iacobo Philippo dell'ordine heremitano etc. con la gionta ultima del 1540, insino al 1552. Ven. per Bartolomeo detto l'Imperadore 1553. in fol. 14. ff. preliminari et ccccxix ff. avec beaucoup de fia, sur bois,

L'auteur se nommait Jacques Philippe, et non Jean Philippe. Bernal (Beatrice), Historia di don Cristoliano di Spagna etc. (T. I. p. 296, au commenc. ).

L'édition de 4609, citée dans le Manuel est de beaucoup inférieure à celle de Venise, sans date, mais Tramezzino, 1557, citée par M. Melzi, qui ne connoissait que les deux prémiers livres. Cependant il s'est procuré depuis le tome II. de la même édition qui contient les livres 3. et 4.

Berrettarii (Elpidii) tractatus de risu. Flor. Junta 4605. pet. in 4. 8 ff. non chiff. et 29. ff.

Bartoli (Giandomenico). Le antichità d'Aquileia profane e sacre, per la maggior parte finora inetite, raccolte disegnate ed illustrate, Venezia, Albrizzi 1739 pet, in fol. fig. 8 fr.

Bertoloni (Antonii). Flora italica, sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus sponte nascentes. Bonon. Masi 4833. et suiv. 40. Vol. in 8vo. Ouvrage important et completé dérnièrement, 100 fr.

Betussi (Giuseppe). Ragionamento sopra il Cathaio: luogo dello ill. S. Pio Enea Obizzi. Padova, Pasquati 4573. in 4to. 4. ff. prelim. CLXXXIV. ff. et 2 ff. pour une dedicace et la souscr.

Il y a des exempl. sur grand pap.

- Biancolini (Giambat.). Notizie storiche delle Chiese di Verona. Verona, Scolari 4749-52. 4. Vol. in 4to. 42 fr.
- Serie cronologica dei Vescovi e governatori di Verona, Verona, Ramanzini 4760. in 4to. fig. 3 fr.
  - Ce dérnier avait paru aussi à Verone en 4757.
- Bibia (la) che si chiama il vecchio (e il nuovo) testamento, nuovamente iradutto in lingua volgare secondo la verità del testo hebreo etc (sans lieu). Stampato appresso Francesco Durone 1652. in 4to.
  - La traduction est la même que celle de Brucioli, réduite dans un style plus élégant par Philippe Rustici. On croit ce vol. impr. à Génève.
- Bibiena. L'Architettura civile preparata su la geometria, e ridotta alle prospettive considerazioni pratiche di Ferdinando Galli Bibiena. Parma, Monti succext. – (sic, pour 4744) in fol. 40 ff. prélim. avec le portr. 458. pp. 4. fol. pour l'érrata et plusicurs planches 20 fr.
- Bibliografia storica delle città e luoghi dello stato pontificio. Roma, Giunchi 4792 in 4to. viii. et 349. pp.
- Supplemento alla medesima, ivi 1793. IV. et 92. pp. Bicchierai ( Alessandro ). Dei bagni di Montecatini, trattato. Fir. 4788
  - in 4to, avec un atlas de planches fol, max.

    Ouvrage publié aux frais du gouvernement de Toscane, mais
    aui se trouve à bas prix.
- Biondo (Michelang.). Doglia, la seconda furia del mondo. Vinegia Nicolini 1542. in 8vo. 40 ff. non chiffré, sig A-E.
- Invective contre les femmes.

  Bizzarrie politiche, over raccolta delle più notabili pratiche di stato
  nella cristianità, messa in luce da Lorenzo di Banco. goto.
  - Alla Fanechera, appr. Gio. d'Arceris 1658, in 12mo. 1. ff. 311. pp. et 19. ff. pour la table etc. 5. à 6 fr. Joli vol. assez rare, qui ressemble aux éditions elzéviriennes. Il contient 9. pièces politiques assez curieuses, parmi les quelles
- le Squittinio della libertà Veneta.

  Buccaccio (Giovanni) le opere. Fir. 1827, 17 Vol. in 8. (T. 1, p. 368.)

  Cette édision est très soignée et faite d'après les meilleurs
  textes et sur les MSS. Elle consient tout ce que Bocacc a écrit
- en italien. Prix 78. fr. et sur pap. vel. 445. fr. Il y en a deux ex. sur pap. rose.

  — il Decamerone. Édition sans date (Voy. T. I. p. 373. col. 2).
- Il Decamerole. Lauron sans date (voy. 1. 1. p. 3/3. col. 2). Pour certifier la date de ce vol. précieux nous trouvons dans un Journal, ou main-courante, MS. autographe de l'imprimeric

des religieuses de Ripoli, qui se conserve à Florence dans la Bibliothèque Magliabechi les douc parties suivantes :

Bicordo che adi 20. aprile 4482. si cominciò il centonovelle a stampare. Et 46. pages après, sous la date de 4883.

Ricordo che martidi adi 43 di maggio fu finito tri stampare il cento, a petizione di Giovanni di nato, disse per ser pier (Pacini) da pesoia.

Buccaccio — Dechamerone ouer Cento nouelle de misser lohanni Buccaccio — in fol. Ces mots se trouvent imprimés en caractère gothique, sur le frontispiee au dessous d'une grande fig: en bois a deux compactimens.

Nous sommes fushel; de ne pouvoir danner um dévirption cudde de co soil. L'exempl, une nous avons sons les gruz est imparfait de plusieurs ff., entre les quels un dernier on doit se (trouver la signature. Le régistre est no-xx. Il y a 353 ff. ru-márdés. Il est imprimé d'avec col de 68-lignes, et nous semble de Vinise nere 1520. Les éditions in fol. 0.2 col. impr. dans les dernières aménée du XV. siede, et les prémieres du XVI. sont toutes rares, mais celle-oi doit l'être bem daonatinge, parroque, parroi le fg. on-bois neus en ravecons quelques unes de fort li-bres sur les ff. 13. 18. 37. 39. (qui est coté par erreur 36) to. 67. 73. 74. 75. 79. 94. 408.

#### - il Decamerope 4527: (Voyez T. I. p. 375, col. 4).

Voila, comment on peut reconnoitre à l'instant l'édition contrefoile. Le dérnier mot de la prémière ligne de la table, qui vient après le frontispiec, est écrit Decemeron, tandis qu'on lit correctement Decemeron dans l'édition orionnale.

 il Decameron. Vinegia per Nicolò d'Aristotile detto Zoppino il 24. novembre 4534. in 8vo. 439. femiliets, plus 8. non chiffrés pour la table.

#### - il Decamerone 4542. in 24. (T. I. p. 375).

Nous coulons rectifer la déscription de ce jois petit vol. dans le quel après le f. cockxix. doit en truver un avec la date et le registre, puis un autre blane, et enfin un f. avec l'empreinte des folites au verso. Sur le frontespiec û y a un portrait de Bocace, grand, sur bois, en médaillen et la date de Venetia al segno di santo Bernardino 1821. mais la date de la fin et il vinetia a spese di Gabriel Jolito di Ferrarij da Trino di Montelerrato ne l'anno 454 carateribas (se') domini Bernardini Stagnini sibi accomolatis. - Cett la plus petite diltion que nous consoisons du Bécomeron. C'est domnospe, que l'on y ait adopté les prétenties corrosions de Brecoi. Nou la coregons en 32mo.

Baccaccio — Il Jacamarcone ridotto da Lodovico Dolce, Vinegia, Gio 1552. In 42nno. caract. italiques de 12. fesillets pretina 1849 pag. de texte, et 38. fesillets non chiffs arcé in nouveau frontispice. Biohiaratienh di M.-Francesco Sansovino di tutti i vocabici etc. Oble détien asser rare 8. a 42. fr.

C'est probablement la même édition citée dans la note à celle de 1546 (T. I. pag. 376, au commencement) qu'on ouva eru in 870, mais qui est certainement in 12mo, du même format que celle des Elsevirs 1665.

ii Decamerone. Amst 1665. in 12mo. (T. I. pag. 376).

Les exempl. de cette édition out le Prefusione delle stampatore ai letteri de deux cortex. Denn les une elle commeice par les mois. Gil amatori delle lingua toscana. Dann les autres, qui sont três rares, elle commence: Eccori gentilissimi signori letteri. Il est difficile de deimer le mostif qui a pont l'éditeur à reimprimer ce feuillet. La prémière preface est plus déstillée que l'autre, et cille a ét éripossituit dans la réimpressioi d'Amsterdam 1679. en 2. Vol. in 1910. ét à la Sphère, qui est bien plus ordinaire; et sur violais happier.

- il Decamerone con osservazioni del Martinelli 4762 (T. I. p. 377).

  Il y a des exempl. de cette même édition, evoc un nouveau frontispice et la date Londra, Nourse, e si vende a Parigi da G. C. Molini 4766. mais à la fin du vol. il y a 4762.
- il Decamerone. Firenze, Borghi, 4834. in 42mo. jolie édition a 2. col. petit caractère, avec frontispice gravé et vignettes 42. fr.
- la Fianmetta, per mess. Tizzone Gaetano de Ped novamente revita (Ven. Paganino) in 8v. 040° f., é un pour la signat. Édition sans date en caroct. ital. Le frontispier suedit, enforme de triangle remorré et en lettres capitales, cooper, Pians. Au verso du dernier f. on lit la sign. suiv. enfourée d'un cadre, et en lettres capitales.
  - P. ALEX. PAO. BENACENSIS. F. BENA. V. V.

Nous avons voulu citer cette jolie édition parceque le texte en est fort correct, et que nous ne la trouvons citée ni par Haym, ni par Clément, qui en cite 19.

- il Philocolo, novamente corretto (da Marco Guazzo). Vinegia, Bindoni e Pasini, 4530. In 8vo. Quinterni 9. 360. ff. chiffrés. 6. fr.
- Ameto, over comedia delle nimphe fiorentine. Vinegia, Sessa 1534. in 8vo. 92. ff. 2 fr.
- Boccarini (Gugi.). Due libri del veneto senato, dove si tratta in ottava rima della edificatione di Venetia et delli fatti beroici

della sereniss. republica. Ven. Farri 1588. in 110. 44. ff. dont le dernier n'est point chiffré. Imprimé a 2. col.

Haym ne cite pas ce petit poème.,

Becchi (Francesco). Le bellezze della città di Firenze, ampliate ed accresciute da Giovanni Cinelli. Fir. Gugliantini 4677. in 8vo. 4. ff. 584. pp. 48. ff. pour la table. 40 fr.

 Volume rare. Les éditions de 1591. 1592. 1595. qui ne contienment pas les additions de Cinelli, ont peu de valeur.

Boerio (Giuseppe). Dizionario del dialetto veneziano. Venezia, Santini 1829 in 410: xv. et 802. pp. 45 fr.

Bogdano (Pietro ). L'Indilibile verità della cattolica fede dimostrata sino all'evidenza di ogni qualità di persone, cavata distalla fonto delle divino Seritture.... Spiegata in due copiose linguo italiana e schiava. "en. Albrizzi 1691, in fol. 2 parties. Prémitra partie 1, fi. prefina. 162. pp. pour le 2. 7 partie 2, fi. conitra un frontispice et une pinanhe gravée, 162. pp. 10 ff. pour les tables et des pieces relatives à la masion de l'auteur.

L'ouvrage est imprimé à 2. col. dans les langues italienne et slavone, avec des passeges en hebreu, en syriaque, en armenien, en arabe, etc. avec des curieuses fig. imprimées dans le texte.

Boldonii (Octavii), Theatrum temporaneum aeternitati Caes. Montii S. R. E. cardinalis, et archiep. mediolanen. sacrum. Mediol. Pontius 4636. in fol. 43. ff. et 483. pp. Nous ne citons cet outrage qu'à cause des nombreuses gravu-

Nous ne cuons cet ouvrage qu'à cause des nombreuses gravures, par. J. Paul. Bianchi.

Bonamici (Philippi et Castruccii fratrum Lucensium). Opera omnia. Lucae, Rocchius 4784. 4. Vol. in 8vo. 43 fr.

Il avait paru séparement Bonamici Castruccii, commentarii, de bello Italico. Lugd. (Lucae) 4750-51. 2 Vol. in 8vo. betle édit. Boni (Mauro). Lettere sui primi libri a stampa di alcune città e terre dell'Italia superiore, parte sinora sconosciuti, parte nuova-

mente illustrati. Ven. Palese, 1794. in 8to. CXXII. pp.

Le nom de l'auteur n'est pas sur le frontispice. On le coit en
tête de chaque lettre. On lui doit aussi les additions qu'il a faites,
conjointement avec Gamba, à l'Harwood, Biblioteca degli autori
classici. Voy. Harwood, T. II. p. 524.

Boninsegni (Domenico). Storie della città di Firenze dal 1410. al 1460. scritte nelli stessi tempi che accaddono. Fior. Landini 1637. in 410. 22 ff. et 128. pp. 4. fr.

Borghi (Camillo Ranier). L'Oplomachia pisana, ovvero la battaglia del ponte di Pisa. Lucca, Fregiani 4743. in 4to. fig. en bois 40 ff. 184. pp. et 4. planches.



Borgi (Pietro). Aritmetica.

Aux éditions citées T. I. pag. 448, nons ajouterons la suivante que nous avons sous les yeux.

Libro di Abachò (em caract, gothique) Y enelia per Jacome pontio 1509 a di 5. de novembre in 4to, 94. ff. sense shifter, sign. A.-N. Au recto du + f. au dessona des mots si derbuses us sonnet et un espée d'anont propos, et oprès les mots cum privilegio (car, polh), Au versos et une fable de sobrésitation don oi s'est servi dans l'ourrage. Le teate commence au 2.f. avec l'intitulation (en car, goth...) Qui comenza la nobilo pera etc., per Misce Piero borgi de Uenesin. Les marges de cette édition sont rempits de coleta arithmétiques.

Il y a une réimpression de 1517, egalement par le même imprimeur et de 94; ff. mais beaucoup plus ordinaire.

- Toutes les éditions de cet ouvrage sont rares.

  Borgia (Alessandro). Storia della chiesa e città di Velletri. Nocera,
  Mariotti 1723, in 4to, 8 ff. et 581, pp. 8 fr.
- Borgo (Flaminio dal). Dissertazioni sopra la storia pisana. Pisa, 4764-68. 2 Vol. in 4to. Plus. Detto, raccolta di scetti diplomi pisani. Pisa 4765, in 4to. Les 3. Vol. 42 fr.
- Borri (Girolamo). Del flusso e riflusso del mare, e dell'inondazione del Nilo (Dialogo). Fior. Marescotti, 1833. in 8vo. 8. ff. 220 pp. Troisieme édition, dediée à Bianca Cappello. Les deux précédentes sont du même imprimeur 1867. et 1877. in 8vo.
- Boschini (Marco), L'Arcipelago con tutte le isole, scogli, seeche e bassi fondi etc. Ven. Nicolini, 1658. in 4to.
- Édition ordinaire, avec beaucoup de cartes imp. avec lé texte.
  Le miniere della pittura, compendiosa informazione, non solo delle pitture pubbliche di Venezia, ma dell'isole ancora circonvicine, Ven. Nicolini, 4664. in 12mo.
- Boscovich (Rog. Jos.). De solis ac Iunae defectibus, libri v (en vers).
  Londini, Millar 4760. in 4to. vi et 250. pp.
  Bossi (Luigi). Vita di Cristoforo Colombo, con osservazioni, note e
- un'appendice di documenti rari, o inediti. Milano, Ferrario 4818 in 8vo. 6 fr. L'Istoria d'Italia var cet muteur en 49. Vol. in 8vo. et in 18mo.

L'Istoria d'Italia par cet auteur en 49. Vol. in 8vo. et in 48moarrive jusqu'à la paix de Campoformio.

L'Istoria di Spagna, du méme, est complete en 8. Vol.

Botta (Carlo). Storia della guerra Americana. Fir. Marchini, 4822.

4 Vol. in 8vo. 48. fr.

Bonne édition , papier velin , préférable à celle de Milan de la même année.

Bracciolini (Francesco). Cet auteur a publié aussi les poèmes suivants. La Roccella espugnata, Roma, Mascardi, 1630. petil in 12mo. La Bulgheria convertita. Roma, Mascardi 1637. petit in 12mo.

Bres (Onorato). Malta antica Illustrata co'monumenti e coll'istoria. Roma, de Romanis 1816. in 440. fig: 10 fr.

Bronziero (Giangirol.). Istoria delle origini e condizioni de'luoghi principali del Polesine di Rovigo, Ven. Pecora 1748. in 4to. 4 fr.

Brunetti (Filippo). Codice diplomatico Toscano. Fir. 4806. et 4832. 2 Tomes en 3. Vol. in 4to. 27 fr.

Li peu d'encouragement d'abard, et pais la mort de l'auteur ont empeché la continuation de cet ouvrage injoratant. La première partie en 2 vol. de 738. pp. contieit les eartes longobardes des amués 684. a 774. Le T. L. de la deuvrième partie, de 490, pp. contient les artes earolingiement tocamens de 714. a 813, plus un papurus de l'année 561. etc. L'ouvrage resta interrompu après la publication du Tome I. de la deuvlième partie.

Brusoni (Girolamo). Della historia d'Italia libri xxvi. Settima impressione riveduta dall'autore, e continuata fino al 4679. Torino, Zappata 1680, in 410, 8 ff. et 4082, pp. 40 fr.

Ouvrage de peu de merite. Les éditions précédentes n'ont point de valeur.

 Istoria- dell'ultima guerra tra'veneziani e turchi, coi successi delle guerre di Candia e Dalmazia dal 1644. al 1671 (Parti due).
 Venezia Curti 1673, in 4to. 4 ff. 310. et 344. pp. et 10. ff. pour la table et l'erra(a 4 fr.

... Réimprimée à Bologna, Recaldini 4674. in 4to.

Brutus (Jo. Michael.) Historiae Florentinae Ilbri octo priores (4380-1492). Lugd. haered. Juntae 4562. in 4to. 46. ff, 463. pp. 46. ff pour la table.

La signature à la fin est: Excud. Jacobus Faurus. Une longue preface à Pierre Capponi précède l'ouvrage, et à la fin il y a une lettre à Baccio Tinghi.

 Le Istorie Fiorentine di Gio. Michele Bruto, volgarizzate da Stanislao Gatteschi. Firenze, Batelli 1838. 2 Vol. in 8vo. arec 30 portraits, 30, fr.

Le texte latin est en régard.

Buhle. Storia della filosofia (T. I. pag. 490).

Cet ouvrage à été traduit de l'allemand par Vincent Laneetti et impr. à Milan, 1821-25. 12 Vol. in 12mo. 45 fr.

Bullarii Romani continuatio. (T. I. p. 490).

L'ouvrage à present est complet en 18. Vol. fol. 550 fr. On a commencé une séconde continuation, qui doit donner les Bulles du pontificat de Gregoire XVI. Plusieurs livraisons sont deja publiées, et l'ouvrage touche a sa fin. Prix de chaque livraison 2. fr. 24. c.

Buonanni (Vincen;zio sie). Discorso, sopra la prima cantica di Dante. Fior. Sermartelli 4572. in 4to. 4 ff. 230. pp. 3. ff. pour l'index et

Le texte de l'Enfer y est régroduit en entier, et le comment. est à la suite de chaque chant.

Buonfiglio Costanzo (Giuseppe). Historia Siolitana, nella quale si contieve la descrittione antice at moderna di Siolia, le guerre et altri fatti notabili, dalla sua origiue per sino alla morte del catalico re dan Filippo II. Divisa in Xx. Ibiri et due partici necita, Ciera 1604. in 4to. 22 ff. prelim. y compris le portrait et la table et 692. pp.

- Detto, parte, III. Messina, Brea #643. in 4te.

Suivant Coleti on devrait trouver, après la deuxième partie : Orazione in morte di Filippo II. et Descrizione degli avvenimenti miracolosi di Messina, per la fame (del 1623).

— Messina città nobifissima descritta in vitt. libri. Venetia, Franceschi 1606. in 4to. 8. ff. prelim, compris le portrait, et la table, et 72. ff.

— Le due opere suddette. Venezia 1604. e im Messina, Chiaramonte 1738. in fol. Prima parte 4 ff. et 463. pp. Parte seconda (e terza), portrait 1732. pp. 10 ff. pour la table. — Apologia di Gius. Buonfigio Costanzo. Messina, Chiaramonte 1740.13. pp. et portrait. — Messina descritta 8 ff. prelim. cont. la table etc. portr. 150. pp. et un f. pour l'errata.

Burali (Jacopo), Vite dei vescovi aretini dal 336. al 4638. Arezzo, Gori 4638. in 4to. 4 ff. et 124 pp.

Burchelati (Barthol.) Commentariorum memorabilium multiplicis hystoriae tarvisanae locuples promptuarium. Tarvisi, Righetinus 1616. in 4to. 2 ff. et 712. pp. 7. fr.

Burchiello, Bellincioni ed altri poeti alla Burchiellesca, sonetti, Londra (Lucca) 1757, in 8vo.

Frontispice gravé et portrait, XVI. et 395, pp. après les quelles doit se trouver un cahier de xx pp. cont. Sonetti di M. Antonio Alamanni, et après 5, feuilles, ou 80, pp. cont. Sonetti del Risoluto (Aug. Cenni), la connapagia del mantellaccio, e i Beoni, et à la fin la souscription. In Firenzo per i Giunti al II. Agosto 1658. Nous arons trout aguiere rette description à celle du T. L. pag. 495, parcque plusieurs exempl, finissent avec la page 395, et viont pas de collega.

Bossato (Marco) Giardino di agricultura, nel quale si tratta di tutto quello che s'appartiene a un perfetto giardiniero. Ven. Fiorina 1592, in 410. 4. et 53 ff et 2, pour la table.

Ce hirré n'a pas beaucoup de valeur, pourtant il contient plusieurs ha, et jolies vignettes en bois.

C.

Camarra (Lucius). De Teate antique marrucinorum in Italia metropoli, libri tres. Romae; Manethus 1651. in 4to. 8. ff. et 233. pp. 44. ff. pour la table.

Campana (G. Pietro). Di due sepoleri romeni del secolo d'Augusto, seoperti tra la via Latina e l'Appia presso la tomba degli Scipionì, illustrazione: Roma, Monaldi 1840. gr. in fol. 90. fr.

Belle dettion de 76. pp. 4. ff. d'inscriptions et 3. ff. d'index

et 14. planches coloriées:

Campanacii (Iac. Maria): Beltum Mutinense, Henrico rege duce cum bononiensibus gestum (anno 1249): Bonon. Benacius 1540. in 4to. 8 ff. et 93. pp.

. A la fin du vol. se trouvent deux Canzoni del re Enzo,

" figliuolo dell'Imperatore Federico II.

Campanile (Filiberto). L'armi, overo insegne de nobili, ove sono i discorsi d'alcune famiglie nobili... del regno di Napoli. Napoli; Longo 4610. in fol. 2. ff. pretim. 288. pp. et 2. ff.

Avec les armoiries gravées sur bois.

Cancellieri (Franc.) Le due nuove campane di Campidoglio benedette da Pio VII, descritte, con varie notizie sopra i campanili ed ogni sorta di orologi, ed un appendice di documenti. Roma, Fulgoni 1806. in 4to. 5. fr.

— Il mercato, il lago dell'acqua vergine ed il palazzo panfiliano descritto, con appendice di 32. documenti, ed un trattato sopra gli obelischi. Roma, Bourlié. 1814. in \$10. fig. 6: fr.

Canovai (Stanislao). Viaggi d'Amerigo Vespucci, con la vita, l'elogio e la dissertazione giustificativa di questo navigatore. Fir. Pagani 1817. in 8vo. 4. fr.

Le vol. contient aussi les lettres de Vespucci. L'elogio avait déja paru auparavant.

Canti popolari toscani, corsi, illirici e greci, raccolti ed illustrati da Niccolò Tommasco. Ven. Tasso. 8841. Vol. 4. in 8vo. 30. fr. On joint à cet currage un vol. intitulé: Sciulle, di Niccolò

On joint à cet ouvrage un vol. intitulé: Scintille, di Niccolò Tommaseo. Ven. 4841. in 8vo. 4. fr. 50. cent.



- Cantini (Lerenzo). Iscrizioni che si trovano negli atti dell'Accademia , Colomberia di Firenze, illustrate. Fir. Albizzini 4800-1804. Vol. 2. pet. in 640.
- Memorie istoriche della Società Colombaria, degli anni 1800-1803, raccolte e pubblicate da Lorenzo Cantini. Eirenze 1803. petiti in 140.
  - Cette societé existe toujours, et ces trois vol. est tout ce qu'il y a de publié de ses transaux.
- Storia del commercio e pavigazione dei Pisani. Fir. Albizzini 4797.
   vel. 8ve. 7, fr.
- Capacius (Jul. Caes.) Neapolitanie historine tomus I. Neapoli , Carlinus 4607, in 410, 42. ff. et 900, pp.
- Le T. II. R'a jamais poru.

  Capecelaire (Franc.) Storia della città e regne di Nepoli 1724.

  2. parties in 8vo.
  - La prémière partie contient l'histoire de Naples de 4128.a 1198. Elle parut d'abord à Naples, ches Beitrant 1640.cm à Vol. fort rare. La 2.º partie contient le vie de l'empesser. Frederie M.
- Capelloni [Lor.] Ragionamenti varii sopra essempii., con accidenti misti seguiti e occorsi, non mai veduti in luce. Genova, Bellone 4576. in 410. 4. ff. 492. pp. 40. ff. pour la table. 8. fr.
  - Cappelletti (Gius.) L'Armenia, Fir. Fabris 4844, 3. Vol. 8ve. 25. fr.
    Jolie édition, avec fig.
    Capriala (Pietro Gio.) Istoria, libri XII. contenenti i movimenti
- d'arme successi in Italia dal 1613, al 1634, Genova, Calenzano 1638, in 4to.
  - Parte seconda, libri VI. 1634-1640. Van. Tomasini 1649. in 4to.
  - Parte terza, libri VI. 1641-1650. Genova, Vincenti 1663.
     in 4to. Les 3 Vol. 42 fr.
- Caracciolo (Ferrante). I commentarii delle guerre fatte co' turchi da Don Giovanni d'Austria, dopo che venne in Italia. Fior. Marescotti 1581. in 4to. 4. ff. 137, pp. 4. ff. et un pour la date.
  - Livre publié par Scipion Ammirato, le vieux, et par lui dedié au Viceroi de Naples.
- Carboni (Giacinto). Memorie intorno i letterati e gli artisti della città d'Ascoli. Ascoli, Cardi 4830, in 4to, 7, fr.
- Cardani (Hieron.) Practica arithmetice et mensurandi singularis. Mediol. Io. Ant. Castellioneus 1539. impensis Bernardini Galusci in 8vo.
  - Jolie édition sans chiff. ni recl. sign. A. SS. avec figures géométriques en bois et le portrait de l'auteur sur le frontispice

environné du mot, Nemo propheta acceptus in patria. À la fin il y a l'ecusson de Bern. Calusci.

il y a l'ecusson de Bern. Calusci.
Carracci (Annibale). Pensieri diversi. Roma, Monaldini in fol. 40. fr.
Trente-huit planches, gravées par Carracci, avec un fronti-

spice gravé par Bloemart.

Carrer —. Anello delle sette gemme, o Venezia e la sua storia,
considerazioni e fantasie di Luigi Carrer. Venezia coi tipi del

Gondoliere 1838 in 8vo. 733. pp. 20 fr.

Très jolie édition, pap. vel. avec. 7. portraits et 8 charmantes vinnettes. L'ouvrage contient la vie de sept femmes célèbres

Venitiennes.

Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV. XV. e XVI. pubblicato ed

arteggio inedio d'Arissi dei secoli Aiv. Av. e Ari, pubblicato ed illustrato, con documenti, pure inediti, da Gio. Gaye. Firenze, Molini 1839. 3 Vol. in 8vo. pap. vel. 30 fr. Il u a des exempl. sur grand pap. vel.

( Voues. Memorie originali Italiane ).

Les susd. 3. Vol. du Carteggio d'Artistl contiennent une foule de documens originature et inésits relatifs aux besux-arts. Ills commencent en 4386. et finisent aves soizante lettres de Vasari, publiées d'après les ontographes. On y a joint les facsimile lithogr. de l'écriture de 84. artistes et autres personnages rélières.

Casa (Giovanni della). Proce e rime, ediz. rivedata da Annibale Antonini. Parigi, Davitle 1971. 18 vo. (Yoyer T. 1. pag. 565. col. 1). Après la table en 4. pp. qui est après la page 1971. on doit troucer un supplément, qui a chappé à Gamba, qui se compose de 112. pp. acea l'initialation: Le terre rime di M. Giovanni della Casa, et contenant les posiese libres de l'austeur, c'est a dire - Capillolo sopra il l'orno, et quelques posiese de Beruce et d'autres dans le même genre. C'est ou sujet de ces posies de Casa, et en parland de leur auteur, qui estati alors archecque de Benevent, et ourait dé être Cardinal, qu'un poète contemporini dit:

> .... Cui la Formica e ll Forno. Fer che il nero cappel, pero rimase.

Casotti (Giovanhatista). Memorie istoriche della miracolosa Immagine di M. V. dell'Impruneta. Firenze, Manni 4744. in 4to. Partie I. xv. et 318. pp. Partie II. 324. pp. Esercizio di preparazione etc. 57. pp. comp. la table, et 4. f. pour le registre.

Il y a des exempl. sur gr. papier.

32

Cet ouerage contient plusieurs documents et notices sur l'histoire de Florence. Les notes sont de Manni. On doit y trouver des planches pour le frontispiec et les pp. 13. 19. 28. 25. 39. 41. 44. 437. 241. 248. Ces deux dernières qui sont fort grandes manouent souvent.

Cassianus (Johannes ). – Opera di Gio. Cassiano delle costitutioni et origine de monachi et de remedii et cause de tutti li vitii etc. trad. dal latino per fra Benedetto Bussi. Ven. Tramezzino 4563.

in 4to. 8. et 320. ff.
Édition en caractères romains que nous citons parceque dans
le T. I. p. 568, du Manuel on cite une traduction française de

cet ouvrage.

Castelli, principe di Torremuzza (Vincenzio). Fasti di Sicilia descritti. Messina 4820. 2. Vol. in 8vo. 43 fr.

Dans le Manuel de Brunet cet auteur est cité a Torremuzza, mais on ne cite nas cet ouvrage.

Casti (Giambatista), Novelle galanti (T. I. p. 574).

L'édition de - Parigi, Molini 4793, un Vol. in 42mo. n'a aucune valeur. Elle ne contient qu'une partie de ces nouvelles.

Parmi les ocuvres de ce poète spirituel, on doit remarquer son. Poema Tartaro, ses Poèsies dramatiques et lyriques et ses sonnets intitulés. I tre Giulii.

Castigionchio (Lapo da). Epistola o sia ragionamento di mess. Lapo da Castigionchio celbere giureconsulto del sec. XIV. colla tid del medes, composta da Lor. Mchus. Si aggiungono alcune lettere di Bernardo suo figitudo, e di Francesco di Alberto suo nipote, con un'appendice di antichi decumenti. Bologna, Corciolani 4735. in sto. 60 et 232. pp. avec 2. port. dont un gravé par Bardotosi alors jeune. 5 fr.

Parmi les documents sont 5. lettres de Fr. Petrarca à l'auteur, qui était son ami, et mourut à Rome en 4381.

Castillioneus (Bonaventura). Gallorum insubrum antiquae sedes. Mediol. Io. Ant. Castillioneus 4544. in 4to. 433. pp. 2. ff. de table. Jolie édition en caract. ital. d'une forme curieuse. Ce petit

Jolie édition en caract. ital. d'une forme curieuse. Ce petit Vol. n'est pas commun.

Catalogo delle storie particolari civili ed ecclesiastiche delle città e luoghi d'Italia , le quali si trovano nella domestica libreria dei fratelli Coleti in Vinegia. 4779 in 4to. xII. et 328. pp.

Ouvrage fort utile pour la bibliographie deshistoriens del Italic.
Catena (Girolamo). Vita del papa Pio Quinto, con una raccolta di
lettere di Pio V. a diversi principi, e le risposte, con altri

particolari, e i nomi delle galee e di capitani cristiani e turchi che si trovarono alla battaglia navale. Roma, Accolti 4586. in 4to. portr. 48. ff. prélim. et 329. pp.

Haym cite une édition de Rome, Gardano 4587, que nous ne connoissons pas, et ne parle pas de celle-ci.

Catharina (Santa da Siena). Epistole. Ven. Torresano 4548. in 4to. (T. I. pag. 583).

Au bas de l'encadrement qui renferme le frontispice est une tour entre les lettres, F. T. Dans este délito la tes fuilles 143, 444, et leurs correspondants 149, 420, sont imprimés dans des caractères tout à fait différents et plus petits que dans le cred u volume. Nous cropous que cette particularité, d'ailleurs de peu d'importance, et qui n'a pas dé remarquée dans l'excellent ourrage de M. Remound, se rencontre dans tour les exempl, au moiss elle se trouve dans teux qui nous sont pausée par les mains, et c'est pour ceta que nous acons junée a propos de la signaler.

Cattani (Andreas). De intellecta etc. (Voy. Vol. I. pag. 586. col. 2).

Cet article at birn déreit, et repond à un exemp, que nous avons sous les yeux. Cependant comme l'ourrage et deféi à Pierre Soderini, en lui donnent le titre de - Urbis florentinae perpetuum veuilliferum : il est évielent que cette édition ne peut apparteire au XV. siècle, mais au commencement du XVI. Pierre Soderini n'a têt élevé à cette dignité que l'année 1804. M. Brunst a têt induit en erreur par le compilateur du Catalogue Boutourlin. Flor. 4331, pag. 33. N° 673.

Cattani (Francesco da Diacceto). L'Essamerone, Fir, Torrentino 4563, in 4to. 4. et 480. ff. 3 pour la table et le registre 5. fr. – Nous avons par le même auteur.

Vita e fatti di N. S. Gesù Cristo. Fir. Torrent. 4568-69. 2 Vol. in 4to. 4 fr.

Vite di S. Romolo, primo Vescovo di Fiesole, et di più altri Santi Vescovi suoi successori. Fir. Sermartelli 4578. in 4to. 8. ff. et 208. pp. 2 fr.

Gavalca. — Volgarizzamento degli atti degli Apostoli di Fra Domenico Cavalca domenicano. Edizione V. con note e correzioni. Firenze, Pezzati 1837. in 8vo. xxxvi. et 490. pp. 6. fr.

Il y a des exempl, sur grand pap.

Cette édition a effacé celle de Firenze, Moucke 1769, qui est citée par l'Académie de la Crusca.

Après la pag. 490. se trouve, avec un nouveau frontispice: Il pianto della Vergine e la meditazione della passione, opu-

- scoli attribuiti a S. Bernardo, volgarizzati nel buon secolo della lingua. xxix. et 75. pp.
- Cavalcanti (Giovanni). Istorie Fiorentine, con annotazioni (di Filippo Polidori). Firenze, all'insegna di Dante 4838. 2 Vol. in 8vo. 46 fr.
  - Il y a des exempl. sur gr. pap. À la fin du T. II. sont plusieurs documens relatifs à l'histoire de Florence.
- Cavalli (Gian Giac.). Chitarra zeneise. Genova, Pagano 4823. in 46mo. 4 fr.

Poésies dans le dialecte de Génes.

- Cavedoni (Celestino). Dichiarazione degli antichi marmi modenesi, con le notizie di Modena al tempo de'Romani. Modena, Vincenzi 4828. in 8vo. fig. 4 fr.
- Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane, ritrovate in tre antichi ripostigli dell'agro modenese nei 1812-1828.
   Modena 1829. in 8vo. 2 fr.
- Cavitelli (Lodovici) patritii cremonesis. Annales quibus res gestas memorabites a patriae suse origine ad an. 4583. breviter ille complexus est. Cremonae, Draconius 4588. in 4to. 8. et 434. ff. un blane et 31. pour l'indeze. 8 fr.
  - Cavriani (Federigo). Delle scienze, lettere ed arti dei Romani, dalla fondazione di Roma, sino ad Augusto. Mantova, Caranenti 1822-33. 2. Vol. in 8vo. avec port. 14 fr.
  - Cavriolo (Elia). Istorie della città di Brescia, libri xiv. Venezia, Savioli e Camporese, 4744, in 4to, xvi. et 352, pp. 7, fr.
    - Cet la meilleure édition de cet ouvrage, dont les 11. premiers livres ont été publis édobre du Latin (Foy, Panser, 11. 342, 37). Cette traduction est de Patrisio Spini, qui y a ajouté un supplement qui ra jusqu'à 1838, et après le quel se trouune décription du sec donné à Brescia en 1812, par Gaston de Foire, certie par Cesare Anselmi.
  - Geconcelli. Battaglia tra tessitori e tintori, Festa da farsi in Firenze nel fiume Arno il di 25 di Luglio 1619, posta in luce da Pietro Geconcelli. Firenze, alle stelle Medicee 1619, in 4to.
    - Opuscule de 14. pp. et 1. f. blanc. C'est un petit poème en 22. octaves.
  - Cecina (Lorenzo). Notizie istoriche della città di Volterra, con la serie del Potestà e capitani del popolo, con note etc. di Flaminio dal Borgo. Pisa, Giovannelli 4758. in 440. xxiv. et 334. pp. 5. fr.
  - Ceffi. Le dicerie di ser Filippo Ceffi notajo fiorentino, pubblicate da Luigi Bjondi. Torino 4825, in 8vo. 3 fr.

Il y a des exempl. sur pap. vel. Ceffi est un écrivain du XIV. siècle, cité par la Crusca.

Cellini (Benvenuto). La sua vita. (Voy. T. I. p. 606).

Nous voulons entrer dans quelques dévaits sur la publication contemporaine de éditions qui ont été faits demirérence à Florence. Vers l'anué 1810, on eut le bonheur de découvrir le manuscrii autoprophe da la vie de Cellini, le quel at trouce actuallement dans la Bibliothèque Lourneimen. Ces par ce même autographe, dont le texte présente plusieurs différences avec crui qui se lit sur le délitons précédentes, que Max. Tassi et Molini ont donne chaceun de leur côté leurs éditions. Le prémire à jugé convenable de diviers l'ouvrage en chapitres et d'ajouter une intitulation en tête de chaque chapitre. Le second à voulu donner le texte tout d'une halcine, et qu'il a été composé par l'auteur. De son édition ni 24. il y a des exempl, sur pap. celin Anglais. Son édition ne 17 Vol. in 870, cilie en 1833 a été de nouvecu entirerment revue sur le Ms. autographe, et contient un plus grand nombre de notes et documens noriginus.

Centorio (Ascanio). Il primo discorso sopra l'ufficio di un capitano generale di esercito. Ven. Giol. 4558. 6. ff. et 20. pp. in 4to.

— Il secondo discorso di guerra, ivi 4557. 8. ff. 54 pp.

4. f. blanc.

— Il terzo discorso, della qualità d'un maestro di campo

generale, ivi 4558. 8. ff. 462. pp. 4. f. blanc.

— Il quarto discorso sul modo di tenere pna città, che

aspetta l'assedio, etc. ivi 4559. 40. ff. 417. pp.

— Il quinto ed ultimo discorso di guerra del Sig. Asca-

nio Centorio de gli Hortensii. Ven. Giol. 4562. in 410. 42. ff. et 285 pp.

Il est difficile de trouver ces cinq discours réunis. Le dernier est fort rare.

Cerratti (Domen.). L'origine di Montalcino. Siena 4885. in 4to. de 8. pp. Et tous la même date: Scusa di Domenico Cerratti di non haver fin qui fatto di Montalcino il sommario 8. pp. Et: Alcuni concetti di Domenico Cerratti, proposti al magistrato di Montalcino l'anno 4582. 46. pp.

Ces opuseules ont été réimprimés a Macerata. Martelli , 4588.

Certaldo (.Pace da ). Storia della guerra di Semifonte, e cronichetta di Neri degli Strinati. Firenze 4753. In 8vo. xcn. et 457. pp. 4 fr.

Il y a des exempl. sur grand papier. Cet ouvrage fait partie du T. V. de la: Relazione d'alcuni viaggi....di Gio. Targioni Tozzetti. 4752. dont on a tiré separément un nombre d'exem. en u ajoutant un nouveau frontispice.

Cervoni (Giovanni). Descrizione della felicissima entrata del Ser. D. Ferdinando de Medici cardinale granduca di Toscana nella città di Pisa etc. Fir. Marescotti, 4588. in 8vo. 70. ff. sans chiff. sio A. – I. 3.

Petit volume, rare.

Cessole (Giacobo da), opera nuova nella quale se insegna il regimento e costumi delli homini et delle donne etc. sopra il giuoco degli scacchi. Vineggia, Bindoni e Pasini 4534. del mese di zenaro in 8vo. 56. ff.

C'est peut-étre la même édition de 4554. citée. T. II. pag. 698. Chiabrera (Gabriello). Amedeida, poema. Genova, Pavoni 4620. in 4to. 347. pp. 6. fr.

Chiaie (Stefano delle). Istituzioni di Anatomia comparata. Napoli 4836. 2. Vol. in 8vo. et 64. pl. dont 44. color. qui forment le T. III. 20 fr.

A la fin du T. II. doivent se trouver trois supplemens qui occupent, ensemble 20. pp.

Chiesa (Franc. Agostino della). Corona reale di Savoia, o sia relazione delle provincie e titoli ad essa appartenenti. Cunco, Strabella 1655. Vol. 2. in 440. 24 ff. pretim. 531. pp. 48 ff. pour la table. – 8 ff. pretim. 590. pp. et 21. ff. pour la table.

Chimentellius (Val.). Marmor pisanum de honore biselli: parergon inseritur de veterum sellis etc. Bonon. Benatius 4666, in 4to.

4. ff. 272. pp. et 4. pl. cont. 34. fig. 5 fr.

Chrisolino. — Insurrezione dell'incilia e valorosa città d'Arezo mirabilmente seguita il di 6. Maggio 4799. contro la forza della rmi e delle frodi dell'anarchia francese, esposta a gloria di Maria SS. del Conforto, dal canonico Gio. Battista Chrisolino de conti di Yaldoppio etc. e parroco della cattedrale aretina T. I. Città di Castello Donati 4799. in 440. xxiv. et 484, pp. asse une gruture.

Cette insurrection, qui avait éclaté après les revers des armées françaises à la Trebbia, fut etouffée par la célèbre bataille de Marengo, et voila pourquoi la plus part des exempl. de ce T. I. ont été détruits, et que le T. II. n'a pu être mis ous presse.

Chronicon Alexandrinum, idemque astronomicon et ecclesiasticum (vulgo siculum, seu Fasti Siculi) gr. lat. opera et studio Matthaei Raderi. Monachii, Anna Bergia 4645. petit in 4. 20 fr.

C'est la prémière édition du Chronicon Paschale qui à été reimprimé par Du Cange dans le Corpus historiae Byzantinae. Cianfogni (Pier Nolasco). Memorie storiche della Basilica di S. Lorenzo di Firenze. Firenze. 4804. in 4to.

 Continuazione alle Memorie suddette da Domenico Moreni. Fir. 4846-47. 2. Vol. in 4to. ,
 Pour les trois volumes 47 fr.

Cibrario (Luigi). Delle storie di Chieri, libri quattro, con documenti. Torino 1827. 2. Vol. in 8vo. 13 fr.

On en a tiré 20 exempl. sur pap. fin. 16 fr.

Della economia politica del medio evo. Torino, Fontana 1841.
 3. Vol. in 8vo. 48 fr.

Cicciaporci (Luc'Antonio). Compendio di Storia Fiorentina. Fir. Pagani 1826. in 8vo. 4 fr.

Cet abrégé est assez bon. Il arrive jusq'à l'année 1791.

Ciceronis Orationes (absque nota) in fol.

L'estimable auteur du Manuel du libraire (T. I. p. 687) regrette de ne pouvoir pas donner de details sur ce livre précieux,
qu'il cile d'après l'indication donnée dans le catalogue de la bibliothèque mético-lueratienne, è la quelle (et non à la polatire)
a été jointe la collection d'Elci par généreuse disposition de son
propriètaire, et nous pourons donner la désersition du volume
d'après la quelle on verra, que l'édition sans date cilée au commenement de la deuxième colonne de la page susdite du Manuel
est absolument la même que celle-ci.

Le volume se compose en tout de 27s. ff. dont le dernier est blanc, et l'avant-dernier contient le régistre, d'après le quel le prém. f. qui manque dans l'eccempl. susuli doit être blanc aussi. Les pages sont de 36. lign. impr. en beaux caract. rom. sans chiff. sign. ni rect.

Le texte commence au second f. par l'intitulé suivant.

Arci tulii Ciceronis oratio p. Cn. Pompeio incipit. Suivi immédiatement du texte. VAmq. mihi semp. freques. cospe-

ctus uester multo iocundissimus hica, etc.

Ces deux lignes et les cinq suivantes sont plus courtes que

celles qui suivent pour laisser la place à une initiale. Le texte finit au reclo du f. 276, avec la souscription suivante.

> Finiut. Orationes Tulli sumpte de exemplari uetustissimo diligentissimeq. iam emendate ac correcte per dominu. guarinu. veronesem.

Cette édition ne contient que 28 discours dont le premier est celui nommé ci-dessus. Pro Gn. Pompeio, connu sous le titre de Pro Lege Manilia, et le septième est celui intitulé Pridie quam iret in exilium etc. qui a été reconnu depuis comme controuvé, et qui est dans plusieurs éditions anciennes, et même dans celle des Aldes. Manquent les Philippiques, les Catilinaires, les Verrines, ses discours Pro. Q. Roscio Comoedo, in Q. Caecilium, pro M. Fonteio, in L. Calpurnium Pisonem, et le deuxième Pro Lege Agraria, dont il n'y a que le troisième et le prémier, avec le quel se termine le vol. Ces circonstances et l'expression sumptae de exemplari vetustissimo, qui est dans la souscription, nous font incliner à croire que cette édition soit réellement la prémière. Le célèbre Guarino de Verone qui est nommé comme ayant corrigé l'ouvrage, et dont Tiraboschi parle longuement dans son excellente histoire de la Littérature Italienne T. VI. pag. 968-978 (édit. de Flor. 4809) mourut, suivant Tiraboschi, le 4. dec. 4460. après avoir demeuré dans plusieurs villes d'Italie, parmi les quelles Brescia n'est pas nommée. Quoique notre édition soit fort ancienne. nous ne prétendons pas de dire que l'édition soit antérieure à 1460. mais l'expression IAN emendatae peut très bien nous faire croire, que Guarinus ait laissé son travail achevé, qui aura été cedé à quelque imprimeur par son fils Baptiste, qui a été professeur à Ferrare pendant plus de 33, ans, et de qui nous avons des poésies latines imprimées à Modène en 1496 (Manuel T. II. pag. 475) Quoique il en soit, il nous parait inadmissible que des savans tels que Guarinus, ou son fils, eussent voulu donner une édition de 28. seuls discours de Cicéron, tandis qu'il en existait d'autres qui en contenaient 32.

Pour determiner le nom de l'imprimeur il aurait falla comparte cette distino acce d'autres de divers imprimeur de l'époque, ce que nous n'acons pu faire. Nous l'avons cependant comparée avec le Luercec et le Juvenal et Perse, tous deux ans date, qui sont dans la même Bibliothèque, et que l'on amonor comme imprimée à Brescia par Ferrando, et nous acons remarqué des différences notables dans la formation de quelques lettres, de manière que les caractères employés pour ces deux volumes ne puvent pas avoir servi pour celui dant nous parlons.

M. Brunt n'a que trop de raison de se plaindre de la maucoise compilation du Catalogue de la bibliothèque d'Elci (Yoy, Tom. 1, pag. 576 au commencement). Naus ajoulons que ce catalogue est compris seulement en 148 pages, et que nous en possedons un exempl. dans le quel nous avons placé à la fin rien moins que 14. cartons qui ont élé trimprineis pour corriger des foutes remorquables faites par l'outeur, et pourtont il agjussit d'une des plus belles collections de l'Europe dans sa specialité et qui contient, entre autres, 49. Yolumes imprimés sur celin, parmi les quels le Virjuile de Vindelin de Spira 4107 I S l'auteur aoust eu quelques connoissances en bibliographie il aoust eu tout le loisir de faire ses cerriçations. Il nous aurait jerapred des prines et des courses, et au lecteur l'ennui que doit lui causer la lecture de cet artiele.

### Ciceronis.

Tullius de officiis: de amioitia: de senectute: nec non Paradoxa eiusde. opus Benedicti Brugnoli studio emaculatum etc. Tusculani, Alex. Paganinus mense maii 4523. in 440. 8. ff. et 252. pp.

Les caractères de cet imprimeur sont d'une forme bien sinquilère, et ce vol. est fort rare, les commentaires de P. Marsi ur le livres de Officiis, ceux de Lonicemus sur le traité de Amicitia et sur les Paradoxa, et de M. Philelphus sur le livre de Senectute, environnent le texte dans chaque page. Le frontispie fort long, en caractères gothiques, et sufferné dans un large encadrement. Le même imprimeur a publié d'autres ouvrages d'auteurs classiques latint de la même manière que celui-ci-vo. Q'ovdivus etc.

# Cicero. (Article a ajuter au T. I. pag. 697.)

Tullio dell'amicizia, volgarizzamento del secolo XIV. (pubblicato da Luigi Fiacchi). Firenze 1809. in 8vo.

Cet ouvrage fait partie de la Collezione d'Opuscoli etc. Voy. cet article. On en a tirés des exempl. à part, et il y en a sur grand papier.

Cicerone. Lettere disposte secondo l'ordine de'tempi. Traduzione di Antonio Cesari, con note. Milano, Stella 4826-31. 40 Vol. in 8vo. lat. et ital.

L'abbé Cesari mourut avant de l'avoir achevée et elle a été completée par Pierre Marocco. Cette traduction est préférable à celle du prof. Mabil, citée T. I. pag. 697.

Cicognara. Fabbriche di Venezia (T. I. pag. 698).

La réimpression faite à Venies par Antonelli est achevée en 56 livariaons, formant 2 Vol. in fol. 214 fr. Quant à la prémière édition de 4815. il y en a eu un très petit nombre d'exempl. avec les planches peintes au lavis. Il ne faut pas oublier l'ouvrage suivant du même auteur.

Del bello, ragionamenti. Fir. (Pisa) 1838, in 4to. très belle édition tirés a petit nombre d'exempl.

L'édition proposée des oeuvres de Dicopnara qu'on devait faire à Venise, n'a pas cu de suite après le T. I. (cité p. 698. col. 1. du T. I. du Manuel.). Ce volume a été trouvé si mai imprimé et avoc tant de fautes d'impression, que l'heritier de l'auteur n'a pas coului livrer les manuscripes.

Cicognini (Jacopo). Alla sacra maestà cesarea dell'imperatore. In lode di Galileo Galilei.... Canzone. Firenze, Landini 4634. in 4to. Opuscule de 8 pp. La date est à la fin.

Cimarelli (Fra Vincenzo). Istorie dello stato d'Urbino, da Senoni detta Umbria Senonia, e de'lor gran fatti in Italia. Brescia Sabbi 1643. in 4to. 16 pp. prélim. 184. pp. et 12. ff. pour la table. Volume rare.

Cito (Anton.). Del conoscere le infermità che avvengono al cavallo et al bue, co'rimedii a ciascheduna di esse. Venet. Gioliti 4590. in 4to. 4. ff. et 436. pp. 4. a 6. fr.

Cet ouvrage fait suite à cetui intit. La gloria del Cavallo. Voy. Caracciolo Pasquale.

Claramontii (Scipionis). Caesenae historia ab initio civitatis ad haec tempora. Caesenae, Nerius 4644. in 4to. 36. ff. 887. pp. 2 ff. pour l'errata et la date, 42 fr.

La date à la fin du volume est de 1640.

Clarorum Belgarum ad Ant. Magliabechium nonnullosque alios epistolae, ex autographis in Bibl. Magliabechiana adservatis, a Jo. Targionio. Flor. 1745. 2 Vol. — Clarorum Yenetorum, ut supra Flor. 1745-1746. 2 Vol. — Clarorum Germanorum ut supra. Flor. 1746. T. 10.

Cette collection importante pour l'histoire littriaire de la fai du XVII inicle et le commencement du XVIII, n'a pas de la fainuée, faute d'encouragement. Il y aurait dans la Bhliothèpu Mapliabeth de quoi en publier pulseures unters volumes. Ces cinq pilabeth de quoi en publier pulseures unters volumes. Ces cinq ont decenus difficiles à trouver, l'édition en ayant été dispersée. Clavelli (Bernardo). L'antica Arpina, libri v., ne'quali con l'édifi-

cazione ch'ebbe da Saturno si narrano i fatti di Mario, di Cicerone e di altri arpinati. Napoli (Vitale) 4623. in 4to. 4. ff. 243. pp. 42 ff. pour la table 3 fr.

Clemens Alexandrinus (T. I. pag. 708).

Nous pensons que les deux volumes ne doivent pas se séparer. D'ailleurs le vol. latin de 1851, est beaucoup moins rare que le prémier. Nous en avons même possédé un exempl sur très grand pap, et non rogné.

Cocarella (Bened.). Cronica istoriale di Tremiti, trad. dal latino da P. Paolo di Ribera. Ven. Colosino 1606. in 4to. Après la page 103 doil se trouver du même outeur, ocet un nouveau frontispie: Successo de clanonici regolari la letarenensi nelle roisole tremisane, dette anticamente Diomedee, con l'armata di Sultan Solimano nel 1957. — néme daté in do. 10 f. et 30. Cocchi — Dei bagni di Pisa, trattato di Antonio Cocchi mugellano. Fir. Stamperia Imperiale 1750, in 140. avez 5. planeles. De

prelim. et 415. pp.

Livre rare, dont il y a des exempl. sur gr. pap. Du même auteur. Consulti medici. Bergamo 1791. 2 Vol. in 4to. 10 fr.

Code de Napoleon le Grand. À Florence chez Molini Landi et comp. 4809. in fol.

De cette magnifique édition il a été tiré 105. exempl, sur pap. cel; 12. sur pap. cel. double; 3. en pap. bleu d'Annonay, et un seul en pap. vel. ouvert à grandes marges, avec le dessin et quatre épreuves différentes du superbe portrait gracé par Morghen. Cet exempl, est ches le prince Anaclé de Dénidoff.

Collenuccio (Pandolfo). Il Filotimo, dialogo, fra la testa e la berretta, ridotto a buona lezione. Ven. 1836. In 440.

Jolie réimpression, donnée par Bart. Gamba et dont il y a des ex. sur gr. pap. Il s'est servi d'une édition de Venise 1517. et d'une de Perugia 1518. les quelles ne sont pas citées dans le T. I. p. 731. du Manuel.

Collenuatius (Pandulphus). Descriptio seu potius summa rerum gernanticarum; regionum, populorumque ac urbium, oppidorum et amnium etc. complectus. Romae, Bladus (1646. in 4to. Opuscule de 16. ff. sansi chiffres, sign. A-D. en caract. ital. qui n'est pas commun.

Colletta (Pietro). Storia del reame di Napoli dal 4734. al 4825. Capolago 4836. 2 Vol. in 8vo. 43 fr.

Quatrième édition, réimprimée en 1837. 4 Vol. 16, et a Paris, Baudry 1843. 2 Vol. in 8vo.

Collezione d'opuscoli scientifici e letterarii, ed estratti di opere interessanti. Fir, 4807-4848. 22. Vol. in 8vo. 33 fr.

Collection intéressante, rédigée par Zannoni, Fiacchi etc. — Nuova collezione d'opuscoli e notizie di scienze, lettere ed arti, Badia Fiesolana 1820-1822, 3 Vol. in 8vo. fig. 42 fr.

Collection rédigée par Inghirami, Baldelli etc. pour faire suite à la précédente.

Collezione dei Classici Italiani. Milano in 8vo. — Voir dans ce catalogue Edizions.

Collezione dei principali Classici italiani. Pisa, Socie:à letteraria 1804. 1816. 22. Vol. fol. fig. Cette magnifique collection se compose des auteurs suivants.

Dante, la divina commedia 4. Vol. Le T. IV. contient les notes Petrarca, le rime 2 Vol.

Ariosto, l'Orlando Furioso 5 Vol.

- del medesimo, le Satire, un demi Vol.

Tasso la Gerusalemme liberata 2 Vol.

— del medesimo, Aminta, un demi Vol.

Poliziano, le Stanze, un demi Vol.

Tassoni, la Secchia rapita, un Vol.

Redi, Bacco in Toscana, un demi Vol.

Boccaccio, il Decamerone, 4 Vol.

En face des frontispices des premiers vol. de Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso et Boccaccio doivent se trouver les portraits de ces auteurs, gravés par Morghen et un portrait de Poliziano, or, por Bettelini.

Il est bon d'éjouter aussi au T. I. de Dante une belle gracure de Bettein; répres. Lond cel Ugolino, au T. Il une autre gravure gr. par Lapi, répres. Dante, Sordello et Virgile, et au T. III une autre gravure par Betteimi, répres. Dante et Beatriee. Ces trois graverse ont élé faites exprès pour ette belle collection. On peut ejouter aussi au T. II. de Petrarca le portrait de Loure gravé par Palmerini.

Les 22 Vol. peuvent se relier en 14. si l'on rélie en deux les quatre vol. du Dante et du Decameron, les Satire dell'Ariosto après le T. V. de l'Ortando Purioso, l'Aminta de Tasso, après le T. II. de la Gerusalemme, et le Poliziano, Tassoni et Redi dans un seul vol.

De tous ces vol. il n'a été tiré que 250, ezempl., dont un petit nombre sur pap. vol. et un sur voelin. Ceuz qui portent le numéro, avec le nom du souscripteur imprimé sont les plus recherchés. Le collection est morquée 900, fr. sur le catalopae de l'éditeur, mais on la trouve à meilleur marché. Dans le vol. du Manuel quelques une des vol. de cette collection sont portés a leur places d'après les noms des auteurs. Nous avons voulu indiquer ce qu'il faut pour l'avoir complia.

Collini (Lorenzo). Orazioni civili e criminali. Firenze, Conti 4824. 4825. 5 Vol. in 8vo. 46 fr.

Édition faite par les soins du docteur Joseph Giusti. L'auteur est connu en Italie par son éloquence, et l'élégance de son style. On citera cet ouvrage dans la nouvelle édition du Vocabolario dell'Accademia della Crusca, dont il a été secrétaire.

- Colucci (Benedicti). De discordiis florentinorum liber, ex Ms. cod. erutus a Laur. Mehus. Flor. Giovannelli 4747. in 8vo. xxxII. et 65, pp. 2 fr.
- Commentarii Societatis Gottingensis (Voy. Manuel T. I. p. 742. col. 4.
  - M. Brunet dit que les Commentationes 1778-1807. Gottingae 1779-1810. ont 47. Vol. in 4to.

Mais cependant le T. XVI. de ces Commentationes est imprimé en 1808. (non en 1807) et comprend les années 1804. à 1808

- Le T. I. des Commentationes recentiores commones per Innade 1808. On ne voil donc pas ce que doice contenir le T. XVII. des Commentationes que M. Brunet dit arriver à l'année 1810. Il aurait bien falla une éxplication à ce sujet, puisqu'il ny a pas de lacune de temps entre le T. XVI. des Commentationes et le T. I. des Commentationes recentiores. Je doute beaucoup de l'existence de c T. XVII.
- Condivi (Ascanio). Vita di Michelangelo Buonarroti. Pisa, Capurro 4832. in 8vo. 7. fr.

Réimpression faite sur l'édition de 1746, avec des notes par Manni, Gori, Mariette et De Rossi, pour faire suite à la Collezione dei Classici italiani de Milan.

- Contarini (G. Pietro). Historia delle cose successe dal principio della guerra mossa da Selim ottomano a'Venetiani, fino al di della gran giornala vittoriosa contra turchi. Ven. Rampazetto 1572. in 4to. 4 et 55. ff. 2 fr.
- Contatoris (Domin. Ant.). De historia terracinensi, libri v. Romae de Comitibus 4706. in 4to. 6. ff. et 543. pp. 7 fr.
- Contelorii (Felicis). Mathildis comitissae genealogia. Interamnae, Arnazzius 1557. (pro 1657) in 4to. 142. pp. et 3. tabl. généalogiques, 3 fr.
- Contile (Luca). La historia de'fatti di Cesare Maggi da Napoli, dove si contengono tutte le guerre successe nel suo tempo in Lombardia eto. Pavla, Bartoli 1564. In 8vo. 4. ff. et 248. pp. 3 fr. Cesare Maggi a servi pendant long-temps dans les armées de Charles Y.
  - Contrucci (Pietro). Monumento Robbiano nella loggia dello Spedale di Pistoja, illustrato. Prato, Giachetti 4835. in 8vo.

Ce volume sert à illustrer 15. planches en lithographie, dont 7. doubles, qui réprésentent les admirables bas-réiselfs en terre cuite, faits par Luca della Robbia, qui ornent la foçade de l'hopital à Pistoia 45 fr. Coppetta (Francesco) Rime 4580. (T. I. p. 768).

Il faut que l'exempl. vendu 2. liv. 4 shel. Hibbert eut quelque

chose de bien particulier. Ce vol. est fort loin de valoir un tel prix.

Coppola (Giov. Carlo). Il Cosmo, o vero l'Italia trionfante, poema sacro. Fior. Stamp. di S. A. I. 4650. in fol. 4. ff. et 204. pp. 5 fr. Avec un joli frontispice gravé par Étienne della Bella, répré-

sent. la défaite des Goths près de Fiesole. Ce poème, fort mediocre, a été réimprimé à Florence, Massi 1651. in 4to.

a ete reimprime a riorence, Massi 1654. in 410.
Maria concetta, poema. Firenze, Nesti 1675. in 410. 5. ff. compris un joli frontispice gravé et pp. 7. à 200.

Coretini (Gaetano). Brevi notizie della ofittà di Viterbo, e degli uomini illustri dalla medesima prodotti. Roma, Giunchi 4774. in 4to. 4 fr.

Corsini (Eduardi). Series praefectorum Urbis, ab urbe condita ad ann. 1353, sive a Christo nato 600. Pisis, Giovannelli 1763. in 4to. Lxiv. et 422. pp. 5 fr.

De ce vol. ainsi que des autres ouvrages du même auteur, il y a des ex. sur gr. pap.

Cossali (Pietro). Origine, trasporto in Italia, primi progressi in essa dell'algebra, storia critica. Parma R. tipografia 4797-99. 2 Volumi in 4to. 24 fr.

Costa (Paolo). Opere complete. Firenze, Formigli 4839. 4. Vol. in 8vo. 49 fr. et sur gr. pap. 32 fr.

L'auteur à fait un très bon commentaire sur Dante, et autres ouvrages de littérature etc.

Crescimbeni (Gio. Mario). Istoria della basilica diaconale di S. Maria in Cosmedin di Roma. Roma, de Rossi 4715. in 4to. fig. 44. ff. prelim. 418. pp. 9. ff. de table 5 fr.

 Istoria della Chiesa di S. Giovanni avanti porta Latina, Roma, de Rossi 4746, in 4to. fig. 42 ff. 446, pp. 8 ff. pour la table 5 fr.
 Crispolti (Cesare), Perugia augusta, Perugia, Tomassi 4648, in 4to.

8 ff. 384. pp. 2 ff. pour l'errata et le reg. 5 fr.

C'est une déscription historique de cette ville et de son territoire.

Croce (Fr. Ireneo della). Historia antica e moderna, sacra e profana
della città di Trieste. Venetia, Albrizzi 1698. in fol. port. 10 ff.
prélim. 694. pp. et 24. ff. pour la table 10 fr.

Cuperus (Gish.). Harpocrates, sive explicatio imagunculae argenteae perantiquae, quae in figuram llarpocratis formata repraesentat solem. Eiusd. monumenta antiqua inedita. Acced. Steph. le Moine epistola de melanophoris. Traj. ad Rh. Halma 4687. in 40. fig. 8f. compr. le frontipieg trays. 194. pp. 7f. pour l'index.

Curione (Carlo Lodovico). La notomia delle cancellaresche corsive et altre maniere di lettere, con la quale senza la persona del maestro si può pervenire a una vera intelligenza di quest'arte. Libro secondo. Imparione alla insegna del martello. Romae 4588. in 4to. obl.

Livre curieux, entièrement grose par Martin Van Buytel. Il se compose du frontispice, 4.5. ff. chiffrés et 2. sans chiffres, après les quels se trouce: Il Teatro delle cancellaresche corsive per secretari et altre maniere di lettere di Lodovico Curione. Libro tetro. Imparione alla insegna del martello S. A.

Cette troisième partie se compose du frontispice, du portr. de l'auteur et 42. ff. chiffrés. Outre la première partie il en existe aussi une quatrième, toutes dans le même genre.

Cyrilli (Domin). Cyperus papirus (T. I. p. 823).

Il y a des exempl. sur pap. vel. avec les fig. coloriées.

### Т

Dante la divina commedia col comento analitico di Gabriele Rossetti. Londra Murray 4826. 2 Vol. in 8vo. 50. fr. (T. II. p. 49. col. 2.)

Ces deux volumes ne contiennent que l'Enfer. Il n'a pas été continué.

 La medesima con note di Paolo Costa, riviste ed emendate dall'autore. Fir. Molini 1830. in 24mo. 8 fr.
 On en a tiré des ex. sur pap. anglais, et sur grand pap. format

in 12. de différentes qualités et de couleur, et deux exempl. sur velin.
 La medesima. Firenze, Ciardetti 1830. in 8vo. pap. vel. (Yoy. T. II. p. 19. col. 1).

Cette belle édition n'est pas en trois, mais en cinq volumes, et companie, outre la Divina commedia, acec le commediaire de Lombardi complet et un choix de notes d'après des melleurs commentaire de Lombardi complet et un choix de notes d'après des melleurs commentateurs, quicques autres ouvrages de Dante, en prose et en vers. En 1841. Rosph Molini y a fait ajouter un sixième volume, qui contient les érrits de Dante en latin, avec la traduction en italien, et touts les autres ouvrages de l'auteurs, comme jusqu'à préfent, et qui ne se trouvent compris dans les cinq volumes précédents, avec des disertations de. etc. Cette édition est donc la plus complète des œuvres de Dante, et par les commentaires, et les piéces intéressantes qui l'accompagnent, est préférable à toutes les précédentes. Prix des six. Vol. 30 fr. etc.

- La medesima dichiarata secondo I principii della filosofia per Lorenzo Martini. Torlno 4840. 3 Vol. ln 8vo. 40 fr.
- La medesima illustrata da Ugo Foscolo. Londra, Rolandi 4862–43.
   4 Vol. in 8vo. 24 fr. (T. II. pag. 49. col. 2).

Belle édition, avec 7. planches, dont 3. portraits. Elle a été executée à Bruxelles, chez Meline sous la date de Londres.

Dante — The Canzoniere of Dante Alighieri including the poems of the Vita nuova and Convito, italian and english, transl. by Ch. Lvell. London 4835. in 8vo. Réimprimé Lond. 4842.

Dati (Goro). Istoria di Firenze dal 4380, al 4405, con annotazioni. Fir. Manni 4735, in 4to, xix. et 448, pp. 4 fr.

Dati (Leonardo). La Sfera. - A'la fin. - Finita laspera adi viiii di Nouembre MCCC°LXXXII. (sic) Infirenze in 4to. sans chiff. ni recl. sig. a-c 24 ff. en tout.

Très jolie édition qui n'est pas citée par Panser ni par Hain.

Chaque page contient trois octaves. Le volume n'a point de titre et commence par le texte précédé seulement des mots Libro Primo.

Davanzati (D. Benizno). Notizie al Pellegrino della basilica di Santa

Prassede. Roma de'Rossi 4725. in 4to. 5 fr.

Davila (A. Caterino). Historia delle guerre civili di Francia. Venezia Brigonci 4660. in 4to. 42. ff. et 833. pp.

Edition on caract romain, mais de peu de saleur, ainsi que celles de Venise 1638, 1650, et 1692, également en un vol. in 4to. Il y en a aussi une de Florence 1823. 6. Vol. in 8vo. De celle de Londres, Nardini 1804, 8. vol. in 8vo., la plus belle de toutes, il y a des exemp, sur pay, vol. fort, qui sont très beaute.

Decima (della) e di varie altre gravezze imposte dal comune di Firenze. Della monets e della mercatura de Fiorentini fino al secolo XVI (di Giovan Francesco Pagnini). Lisbona e Lucca 1765, 4, Vol. in 440, 25 fr.

Ouvrage très remarquable et rempli de documents interessants.

Le tome IV. contient une — Pratica della mercatura, scritta da
Giovanni di Antonio da Uzzano nel 1442. — qui est un espèce
de Partulan.

Delizie degli eruditi Toscani, pubblicate, e di osservazioni storiche e critiche accresciute da Fra Ildefonso (Frediani) da S. Luigi carmelitano scalzo. Firenze, Cambiagi 4770 a 4789. 24. T. en 25. Vol. in 8vo. 405. fr. R y en a des exempl. sur grand papier. Cette collection intéressante est difficile à trouver compléte.

Cette collection intéressante est difficile à trouver complète.
Voici le detail des ouvrages qu'elle contient;
T. I. et II. Opere Toscape di fra Girolamo da Siena 2. Vol.

III. a VI. Cronicbe di Gio. Villani ridotte in terza rima da Antonio Pucci 4. Vol.

» VII. a XVII. Istorie fiorentine di Marchionne di Coppo Stefani 44. Vol. Delizie degli eruditi toscani - Suit.

- XVIII. Croniche fiorentine di ser Naldo da Montecatini e del cav. Jacopo Salviati.
- XIX. Croniche di Giovanni di Jacopo e di Leonardo di Lorenzo Morelli, con la storia genealogica di questa famiglia.
- » XX. a XXIII. Istorie di Giovanni Cambi, e nel 23.º alcune operette di Donato Giannotti, di Marco Foscari, e di Tribaldo de Rossi 4. Vol.
- XXIII. Appendice. Cronica del Senat. Gherardo
  Bartolini Salimbeni sopra le ultime azioni
  di Lorenzo de Medici, Duca d'Urbino,
  con l'istoria genealogica della detta famiglia Bartolini Salimbeni.
- XXIV. (25. della collezione). Indice generale alfabetico dei nomi delle persone etc. per tutti i 24. Vol.
- Diedo (Girol.). Lettera a Marc'Antonio Barbaro, nella quale.... si descrive la gran battaglia navale, seguita l'anno 4571. a Curzolari. Ven. Ziletti 4588. in 4to. 30 ff.
- Opuscule rare. La lettre est datée de Corfon 31. Dre. 1571.

  Dini (Franceso). Antiquistatum Estruriae, seu de situ Classarun, fragmenta historica, deque rebus foeliciter gestis civitatis arclinae, culsimae ac cortonensis cum senensibus, florentinis, exterisque. Senogalliae 1696. in 4to. xxiv. et 166. pp. un f. d'errata. 5 fr.

Diodorus (T. II. pag. 94)

Istoria, overo libraria ystorica di Diodoro Siciliano, trad. di greco in latino da diversi e nella nostra lingua da Franc. Baldelli. Ven. Giolito 1575. 2 Vol. in 4to. Le I. 40. ff. et 1000. pp. Le II. 46. ff. et 357. pp. 30. fr.

Dionysius halicarnasseus (T. II. pag. 95).

Dello stile e di altri modi propri di Tucidide, dal greco per la prima volta in italiano recato da Pietro Manzi, con un discorso del medesimo sull'arte istorica. Roma, de Romanis 1819. petit in 4to. 6 fr.

Il y en a des ex. sur gr. pap.

- Dizionario (grande) italiano-tedesco e tedesco-italiano..... arricchito di molte migliaia di voci e di frasi. Milano 1837. 2 gros. vol. in 8to. 70 fr.
- Bobrzenski (Jacobi 1. W.). Nova et amaenior de admirando fontium genio ( ex abditis naturae claustris , in orbis lucem emanante)

- philosophia. Ferrariae, de Marestis 4657. in fol. 45 ff. et 423, pp. avec des fig. curieuses, grav. dans le teate.
- Documenti di Storia italiana copiati su gli originali esistenti in Parigi da Gius. Molini, con note. Fir. all'insegna di Dante 1836. 2 Vol. in 8vo. pap. vel. 12 fr.
  - Ouvrage dedié a S. M. Louis Philippe. Les notes très savantes qui y sont ajoutées, sont du Marquis Gino Capponi. Il y a des exempl. sur grand pap. vel.
- Dolee (Lodovico), L'Achille et l'Enea.... in ottava rima. Vinegia, Gabriel Giolito 1870. in 4to, fg. en bois 4t. ff. et 54t. pp. 8 fr. La dédécace de Gio. Giolito à Francesco Lomellino est cussi du b. octobre 1870. Hayn ne cite que l'édition de 1673. Dans celle ci-dessus ne se trouvee pas l'Orazione delle loci della poc-
- sia di Omero e di Virgilio.

   Del medesimo. La Medea Tragedia. Vinegia, Giolito 4558.
  in 8vo. 40. ff.
  - Il y a des exempl. qui ont la date de 4557.
- Dolliner (Georgii). Enumeratio plantarum phanerogamicarum in Austria inferiori crescentium. Vindob. 4842. in 8vo. — iv. et 460, pp. 3 fr.
- Donzelli (Gius.). Teatro farmaceutico, dogmatico e spagirico, nel quale s'insegna una mottiplicità d'arcani chimici etc. Quarta edizione corretta ed accresciuta da Giac. Roggieri. Venetia, Baglioni 4684. in 4to. 4t. ff. 814. pp. et 42. ff. pour la table 5 fr.
  - L'édition de Noples, Passero 4667. in fol. est plus rare.
    Dottori (Carlo de'). L'Asino, poema eroicomico. Vicenza, Vendramini 4796. in 46mo. xxvII. et 462. pp.
    - Ce poeme avait paru à Venise, Cambi 4652, sous le nom anagrammatique d'Iroldo Crotta.
- Drudo (Hilarius). Practica artis amandi (T. H. p. 434).
  - L'édition d'Amst. Gerr. Trigy (et non Frigy) 1651, a elle aussi pour fitre. Equitis Franci et adolescentulae mulieris italae practica artis amandi. Le frontispiec grave porte la date de 1652. Le vol. contient l'Historia de Eurialo et Lucretia par Pie II. le Charon de Pontanus et plusieurs autres pieces erotiques.

### E

Edizione delle opere classiche italiane. Milano 1804-1814. 250. Vol. in 8vo.

Première collection contenente les ouvrages suivants, que nous rangeons par ordre alphabetique. Nous mettons à la marge les numéros d'ordre de la publication des volumes.

- uméros d'ordre de la publication des volumes.

  53. Alamanni Luigi, la coltivazione con note di
  G. Bianchini e Gio. Rucellai le Api con note
  di Rob. Titi Vol. 1.
  - Alberti Leonbatista, della Pittura e della Statua Vol. 1.
- a 52. Anguillara Gio. And., le Metamorfosi d'Ovidio Vol. 3.
  - 40. a 44. Ariosto Lod. L'Orlando furioso Vol. 5,
- a 202. Baldinucci Filippo, le opere, con note di D. Maria Manni Vol. 44.
  - Bartolommeo da S. Concordio (fra), ammaestramenti degli antichi, volgarizzati Vol. 4.
- 55. a 66. Bembo Pietro, le opere Vol. 12.
- 484. a 488. Bentivoglio Card. Guido, le opere storiche Vol. 5.
   45. a 49. Berni Francesco, l'Orlando innamorato, e le opere
- hurlesche Vol. 5. 6. a 9. Boccaccio, Decamerone, con note di varii Vol. 6.
- 145. a 147. Borghini Raffaello, il riposo Vol. 3.
- a 451. Borghini Vincenzio, discorsi con note di Dom. Maria Manni Vol. 4.
  - 164. Bracciolini Francesco, lo scherno degli Dei Vol. 4.
- 219. 220. Buommattei Benedetto, della lingua toscana Vol. 2.
   74. a 81. Caro Annibale, le opere Vol. 8.
- 70. a 73. Casa (della) Gio. le opere Vol. 4.
- 67. 68. Castiglione Baldassarre, il Cortigiano Vol. 2.
- 67. 68. Castiglione Baidassarre, il Corugiano vol. 2.
   164. Cavalcanti Bartol. Trattati sopra gli ottimi reg-
- gimenti delle repubbliche Vol. 1.
- 142. a 144. Cellini Benvenuto, le opere, con note di Palamede Carpani Vol. 3.
- 466. a 468. Chiabrera Gabr. Rime Vol. 3.
- 221. a 224. Cinonio (Marcantonio Mambelli), osservazioni della lingua italiana, accresciute da L. Lamberti Vol. 4.

do addicinia a dominant

- Edizione dei classici italiani. Milano in 8vo Suit. 419. a 124. Costanzo (di) Ang. istoria del regno di Napoli Vol. 3.
  - 22. a 24. Crescenzi (de) Pietro, trattato d'agricoltura,
    - trad. dal latino Vol. 3. 1. a 3. Dante, la divina commedia, con note di L. Por-
      - Dante, la divina commedia, con note di L. Portirelli Vol. 3.
      - 203. Dati Carlo, vite de' pittori antichi Vol. 1.
      - 425. Davanzati Bernardo, scisma d'Inghilterra con altre operette Vol. 1.
    - 178. a 183. Davila A. Caterino. Istoria delle guerre civili di Francia Vol. 6.
      - 162. Erizzo Sebast. Le sei giornale Vol. 1.
    - 25. 26. Fiorentino Gio., il Pecorone Vol. 2. 82. a 86. Firenzuola Angelo, opere Vol. 5.
    - 227. a 229. Forteguerri Niccolò, il Ricciardetto, tratto da un nuovo Ms. Vol. 3.
    - 204. a 216. Galilei Galileo, opere Vol. 43.
    - 153. a 155. Gelli G. Bat. la Circe, i Capricci del bottajo e la Sporta Vol. 3.
      - 88. Guarini G. Bat, il Pastor fido, con note Vol. .1.
    - a 108. Guicciardini Franc. Storia d'Italia Vol. 10.
       Lippi Lorenzo, il Malmantile, con note di varii
      - scelte Vol. 4.
  - 109. a 118. Machiavelli Niccolò, opere Vol. 40. 122. a 124. Maffei G. Pietro, istorie dell'Indie orientali, tradotte da Fr. Serdonati Vol. 3.
    - 217. 218. Magalotti Lorenzo, Lettere scientifiche ed erudite, e saggi del Gimento Vol. 2.
      - 226. Marchetti Aless. Lucrezio, tradotto Vol. 1.
      - 225. Menzini Bened. Poetica e satire Vol. 4.
      - 69. Molza Franc. M.i Poesie Vol. 4.
      - Pandolfini Agnolo (anzi Leonbatista Alberti), Trattato del governo della famiglia Vol. 1.
      - 18. 19. Passavanti Jac. Specchio della vera penitenza Vol. 2.
        - 5. Petrarca Franc. Rime, con note di Fr. Soave Vol. 2.
           35. Poliziano Angelo, le stanze, l'Orfeo e le altre poesie Vol. 4.
    - 30. a 32. Pulci Luigi, il Morgante maggiore Vol. 3
      - Raccolta di lirici, dall'origine della lingua, fino al secolo XVIII Vol. 4.
        - 231. Raccolta di poesie satiriche (Ariosto, Bentivoglio, Alamanni etc.) Vol. 1.

- Edizione dei classici italiani. Milano in 8vo Suit.
  - 236. a 238. Raccolta di novelle dall'origine della lingua fino al 1700. — (le cento novelle antiche, Gualteruzzi, Sabadino, d'ulci, Machiavelli, da Porto, Doni, Grazzini novelle scelte etc.) Vol. 3.
  - 232 a 234. Raccolta di orazioni, discorsi e lettere di diversi Vol. 3. •
    - Raccolta di poesie pastorali e rusticali, con note di Giulio Ferrario (Baldi, Rota, Tansillo, Lorenzo de Medici, Baldovini etc.) Vol. 4.
    - Raccolta di poemi didascalici (Baldi la Nautica, Fracastoro la Sifilide trad. da Vinc. Benini, Spolverini la coltivazione del riso) Vol. 4.
  - 169. a 177. Redi Francesco, Opere Vol. 9.
  - 27. a 29. Sacchetti Franco, Novelle Vol. 3.
  - 456. a 460. Salviati Lionardo, Opere Vol. 5.
    - Sanazzaro, l'Arcadia, con note di L. Portirelli Vol. 4.
  - 96. a 98. Segni Bernardo, Storie Fiorentine e vita di Niccolò Capponi Vol. 3.
  - 36. a 39. Tasso Torquato. La Gerusalemme, l'Aminta, Diet 39 bis de soorsi, Rime scelte e Prose scelte Vol. 5.
    - 463. Tassoni Aless. La Secchia rapita, con note di

      Bob. Gironi Vol. 4.
  - 240. a 249. Teatro antico Vol. 40.
    - 54. Valvasone (di) Erasmo, La Caccia, poema Vol. 4.
    - a 95. Varchi Benedetto, Storia fiorentina e l'Ercolano Vol. 7.
  - 126. a 444. Vasari Giorgio , Vite de'Pittori etc. con note del Bottari e del della Valle Vol. 46.
    - 452. Vettori Piero, Della coltivazione degli ulivi, con note del Bianchini e del Manni. — Soderini Gio. Vett. della coltivazione delle viti Vol. 4.
  - 10.,a 17. Villani Giovanni, Storie florentine Vol. 8.
    - Vinci (da) Leonardo, Trattato della Pittura, con fig. Vol. 4.
    - Bibliografia, o elenco ragionato delle opere contenute nella collezione dei classici Italiani Vol. 4.

Edizione dei classici italiani. Milano in 8vo - Suit.

Ainsi cette première collection est de 251. Vol. et non de 250, parceque, ess lieu de la première délition de 1806, de Tasso Opere scotte, qui étaite ne. Vol. on doit y placer la deuxième de 1832-35: en 5. Vol. qui est bien plus correte, mie en meilleur ordre, revue et augmentée d'autres pièces de l'auteur par les soins de f. Cherardie.

Edizione delle opere classiche italiane del secolo XVIII. Milano 4818-4839, 460. Vol. 8vo.

\* Deuxième collection et Aggiunta contenant les ouvrages suivants, que nous rangeons dans l'ordre de la précédente.

1. 44. Alfieri Vittorio, Opere scelte (le Tragedie, le Ri-

18. 14. Affieri Vittorio, Opere scelte (le Tragedie, le Rime scelte, il Panegirico a Traiano e la Vita) Vol. 4.

68, 70. 71. Algarotti Francesco, Opere scelte (saggi, dialoghi, Congresso di Citera, poesie e lettere scelte etc.) Vol. 3.

457. a 460. Baretti Giuseppe, Opere (La Frusta letteraria, lettere etc.) Vol. 4.

49. 58. Beccaria Cesare, Opere Vol. 2.

40. Bentivoglio, card. Cornelio, La Tebaide di Stazio Vol. 4.

 a 456. Buonafede Appiano, Istoria e indole d'ogni filosofia Vol. 4.

31. - 32. Cesarotti Melchior, Opere scelte (Ossian, Filosofia
 35. delle lingue, sulla Tragedia, e lettera al Denina ) Vol. 4.

92. 97. 402. Cocchi Antonio, Opere Vol. 3.

21. 22. 24. Denina Carlo, Delle Rivoluzioni d'Italia Vol. 3. 59. a 63. 66. Filangeri Gaetano, Scienza della legislazione, e

opuscoli scelti Vol. 6. 403. 405. Genovesi Antonio. Opere scelte (Lezioni di eco-441. 442. nomia civile , Logica e Metafisica , Diceosina

Vol. 4. 443.444.445. Gerdil, card. Giacinto, Opere scelte Vol. 3.

72. 73. 75. a 78.

80. a 83. Giannone Pietro , Storia di Napoli e opere postume Vol. 44.

88. 89. ) 44. 45. 4 - . . . . . .

46. 50. Goldoni Carlo , Commedie scelte Vol. 4.

Edizione dei classici italiani. Mileno in 8vo. - Swit.

- a 54. 56. Gozzi Gaspero. Opere scelte (l'Osservatore, Lettere scelte, il Mondo morale etc.) Vol. 5.
  - Gravina Gianvincenzio, Opere ecelle (Ragion poetica, etc.) Vol. 1.
  - tica, etc.) Vol. 1.
     43. 48. Guglielmini Domenico, Della natura de'fiumi Vol. 2.
  - 98. 404. Lanzi Luigi, Storia pittorica dell'Italia Vol. 4.
- 112, 113, 121. 126, 125. | Maffei Scipione , Verona illustrata Vol. 5.
- 124.125. 34.26. 27. Metastasio Pietro, Opere scelte ( Drammi; Azioni 29. 33. e Feste teatrali, Opere sacre etc.) Vol. 5.
  - 6. a43.

65.

- 15, 16, 19.
- 20. 23. 25. Muratori Lodov. Ant. Annali d'Italia Vol. 48. 28. 30. 44. Dissertazioni sulle antichità Italiane Vol. 5.
- 28. 30. 44. Dissertazioni sulle antichità fialiane Vol. 5. 47. 447. 448. Della perfetta poesia Vol. 4. En tout 27 Vol. 450. 451, 452.
- 36.37.39. \$2. / 407. 408. Parini Gius. Opere Vol. 2.
  - 429. Raccolta di apologhi (Crudeli , Pignotti , Roberti , Bertola etc. ) Vol. 4.
  - 428. Raccolta di commedie (Gigli, Albergati, Pepoli, Federici, Sograffi) Vol. 2.
    - Raccolta di Melodrammi giocosi (figli, Metastasio, Goldoni, Casti, Lorenzi) Vol. 4.
       Raccolta di Melodrammi serii (Apostolo Zeno, Pa-
  - rini, Coltellini etc. ) Vol. 2. 434. 435. Raccolta di operette filosofiche, e filologiche,
    - scritte nel secolo XVIII (Barkovich, Maffei,
      Bottari etc.) Vol. 2.

      130. Raccolta di poemi didascalici, e di poemi varii,
      - scritti nel secolo XVIII (Roberti, Lorenzi etc.)
        Vol. 4.
      - Raccolta di poesie liriche, scritte nel secolo XVIII (Bertola, Bettinelli etc.) Vol. 1.
      - Raccolta di poesie satiriche scritte nel secolo XVIII (Fagioli, Martello etc.) Vol. 4.
  - 431. 432. 433, Raccolta di prose e lettere scritte nel secolo XVIII (Salvini, Bianchini etc.) Vol. 3.
  - Raccolta di Tragedie, scritte nel secolo XVIII (Martello, Conti, Maffei etc.) Vol. 2.

```
Edizione dei classici italiani. Milano in 8vo - Suit.
```

415. a 449. | Spallanzani Lazzero. Opere Vol. 6.

64. 69. 74.

79. 84. 87. 90. 94. Tiraboschi Girolamo, Storia della Letteratura 92. 96. (italiana Vol. 46.

93. a 96.

123.

3. Varano Alfonso , Opere scelte Vol. 4.

 Verri Alessandro, Opere scelte (Avventure di Saffo, Vita d'Erostrato, Notti Romane) Vol. 2.

437. a 440. Verri Pietro, Opere scelte (Storia di Milano, opere filosofiche ) Vol. 4.

446. 449. Vico Giambatista, Opere scelte Vol. 2.

Zanotti Francesco Maria, Opere scelte Vol. 2.
 Zanotti Eustachio, Trattato di Prospettiva Vol. 4.

Le prix de la première collection en 251. Vol. a vêté de 4278. fr. La deuxième collection en 460. Vol. a couté 995. fr, Pour compléter la première collection il est bon d'y ajouter

les volumes suivants qui ont été publiés a Pise, Capurro de 1818. a 1823. comme complément. Prix 4. fr. chaque vol. avec portrait. Armenini G. Batta. De veri precetti della pittura Vol. 1.

Bellori G. Pietro, Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti moderni Vol. 3.

Capecelatro, Storia di Napoli Vol. 4.

Compagni Dino , Cronaca di Firenze Vol. 1. Condivi Ascamio, Vita di Michelangiolo Buonarroti, con no-

te di varii Vol. 4. Giambullari Pierfrancesco, Storia d'Europa Vol. 2.

Giannotti Donato, Opere storiche e politiche, parte inedite Vol. 3.

Goselini , Vita del Gonzaga Vol. 4.

Guicciardini Francesco, Lettere inedite e 3 discorsi del Paruta Vol. 4.

Mannucci Aldo il giovane, Azioni di Castruccio Castracani degli Antelminelli Vol. 4.

Reimprimé, avec des pièces ajoutés, à Lucques 4843.

— del medesimo, Vita di Cosimo I. de Medici, con noto Vol. 4.

Nardi Iacopo, Vita di Antonio Giacomini Tebalducci Vol. 4. Nini Ettore, Traduzione delle Tragedie di Seneca Vol. 2. Edizione dei classici italiani. Milano in 8vo - Suit.

Porzio Cammillo, La congiura de' Baroni del regno di Napoli contra Ferdinando I. Vol. 4.

Remigio Fiorentino, Le eroidi d'Ovidio, trad. Vol. 4. Savonarola fra Girolamo, Del governo degli Stati; Guicciardini sulla riforma di Firenze; e de'Medici Loren-

zino, Apologia Vol. 4. Vasari Giorgio, Ragionamenti sopra le invenzioni da lui

dipinte in Firenze nel salone di Palazzo Vecchio Vol. 4.

Egnatii (Jo. Bapt ). De exemplis virorum illustrium venetae civitatis, atque aliarum gentium. Venet. Nicolans Tridentinus 1554. in 4to, 4. ff. et 310. pp.

Edition en caract. rom. Dans le frontispice on promet un index rerum notabilium, qui ne se trouve pas dans l'exempl. que nous avons sous les yeux, qui cependant nous semble complet.

Endlicher (Stephanus). Catalogus horti academici vindobonensis. Vindob. Gerold. 4842-43. 2 Vol. in 42, 9 fr.

Epistolae ad P. Victorium. Voyes Italorum (T. 11. p. 694).

Ajoutez que le Tome premier contient une vie de Pierre Vettori
par Bandini, qui se trouve aussi séparément, et qu'il y a des

exempl. des 2. Vol. sur gr. pap.

Epithalamia, exoticis linguis reddita. Parmae ex reg. typogr. 1775.

gr. in fol. Dans le f. suivant In nuptiis.... Car. Emman. Fer-

gr. in 101. Dans te f. suveant In nuptus . . . . Gar. Emman. Ferdinaulf, Subalpinae Gallie principis, et Mariea Adelaidis Clotildis. . . . . epithalamia. 105 ff. plus 20 ff. pour un petit poème int. MNEMOSINE, qui manque quelquefois, et qui se trouve aussi séparément.

C'est un des plus beaux volumes sorti des presses de Bodoni. Il est remarquable par la variété des caractères en différentes langues orientales et par les jolies vignettes gravées qui sont en tête de chaque feuillet.

Equicola ( Mario ). Cronica di Mantova 4521, in 4to.

Description du Volume. Le frontispice n'a que les mote CIRONICA DI MANTOVA. Au veres sont les armories de la citile. Au f. 2. commence le texte avec l'autitulé Di Mario Equi-cola di Alvelo in it commentaris Mantuani probennio. Al excellentissimo signor Francesco II. Gonzaga di Mantua Marchese quarto. Le colume se compose de 238. ff. comme il resulte des signatures A.—Di. Au verso du derrier f. est une espica de congle de l'auteur, qui occupe (6. lignes et au dessous on lit. M. D. XXI. vel mese di Inglio.

A.s. deux bulles de Leon X, qui pricedent la souscription sont du luillet 1521. Dans la feuille sign. H. il y a sept arbres genéa-logiques de la maion Gonsague. Sur la feuille Ev. on trouve une pides de vers en langue procençale, avec la traduction en italien, indis. Ragionamento de Sordello et di Pietro Guillelmo. Si ce volume n'avait pas la date, on le croivait imprimé ters Plannés 1470.

Nous avons voulu rectifier la déscription de ce rare volume, qui est indiqué comme sans date dans le T. II, p. 494.

— Altra edizione, Riformata secondo l'uso moderno di scrivere istorie, per Benedetto Osanna. Mantova, Francesco Osanna 4607. 44. ff. dont un blanc. 307. pp. et 2. ff. pour le registre et l'errata 9. fr. C'est probablement la même édition que celle de 4608. citle T. II. p. 194.

Erri (Gio. Franc.). Dell'origine di Cento e di sua pieve, della estensione, de'limiti e degl'interramenti delle valli circumpadane. Bologna, Lelio della Volpe 1769. in 44o. XII. et 319. pp. suit un Supplemento 61. pp. 8 fr.

Esequie dell'imperadoro Ferdinando II. celebrate. . . . nella collegiata di S. Lorenzo il 2. Aprile 1637. Firenze, Massi e Landi in 110.

Nous citons cet ouvrage parcequ'il contient trois planches, le titre et un portrait gravés par della Bella. On y joint: Orazione funerale di Piero Strozzi in morte di Ferdinando II. même édition avec le même titre et portrait gravés.

Fabri (Girolamo). Le sagre memorie di Ravenna antica, parti due. Venetia, Valvasense 4664, in 4to, 46. ff. prélim. y compris une planche avant le frontispice et 591. pp. La déuxième partie a un frontispice séparé qui occupe les pag. 393-4. 5 fr.

 Ravenna ricercata, ovvero compendio istorico delle cose più notabili di Ravenna. Bologna 4678. in 8vo. 2 fr.

Fabroni. — Historia Academiae Pisanae, auctore Ang. Fabronio eiusdem Academiae curatore. Pisis 4791-4795. Vol. 3 in 4to. 45 fr. — de vita et rebus gestis Clementis XII. Romae 4760. in 4to. 4 fr.

- Vita Petrarchae. Parmae, Bodoni 4799. in 4to. 6 fr.

- Vita Pallantis Stroctii. Parmae , Bodoni 4802. in 8vo. 2. fr.

Les quatre articles ci-dessus sont a ajouter aux ouvrages de Monseig, Ange Fabroni (T. II. pag. 242). Cet homme savant a présèdé aussi à la compitation du journal intitulé: Giornale dei Letterati qui se publiait à Pise. Voy. Giornale.

- Fabroni (dott. Antonio). Storia degli antichi vasi fittili aretini. Arezzo 1841. in 8vo. avec 9. planches, 4 fr.
- Facii (Barthol.). De viris illustribus liber, ex Ms. ed. recensuit, praefationem vilamque auctoris addidit Laur. Mehus, qui nonnullas Facii, aliorumque ad ipsum epistolas adiecit. Flor. 1745. in 440. 3 fr.
  - L'auteur mourut en 1457.
- Fanucci (Gio. Bat.). Storia dei tre celebri popoli marittimi dell'Italia, veneziani, genovesi e pisani, e delle loro navigazioni e commerci nei bassi secoli. Pisa, Pieraccini 4847-22. 4. Vol. in 8vo. 44 fr.
- Faroldo (Giulio). Annali Veneti. Venezia, Varisco 4577. in 8vo. 446.
  pp. 3 fr.
  - Ces annales arrivent jusqu'à 1486.
- Fasti (i) della Chiesa nelle vite de Santi in ciascun giorno dell'anno; opera compilata da una pia società d'ecclesiastici e secolari. Milano, Bonfanti 4824-4833. 43. Vol. in 8vo. fig. 400 fr.
  - La dédicace au Card, de Gaisruck est signée par le chanoine Pierre Rudoni et par le docteur Jean Labus.
- Fea (Carlo). Saggio di nuove illustrazioni filologico-rustiche sulle egloghe e-georgiche di Virgilio. Roma anno vii (4798) in 8vo. 2 fr.
- Varietà di notizie economiche, fisiche, antiquarie sopra Castel Gandolfo, Alhano, Aricia, Nemi, loro laghi ed emissarii etc. Roma 4840. in 8vo, avec portrait. 3 fr.
- Miscellanea filologica, critica e antiquaria, che contiene specialmente notizie di scavi. Roma 4836. in 8vo. 4 fr.
- Federici (Fortunato). Annali della tipografia Volpi-Cominiana, colle notizie intorno la vita e gli studii dei fratelli Volpi. Padova 4809. in 8vo. 5 fr.
- Degli scrittori Greci, e delle italiane versioni delle loro opere.
   Padova 4828. in 8vo. 40 fr.
- Degli scrittori Latini etc. Padova 4840. in 8vo. 3 fr. 50 cent.
- Federici (Cammillo). Opere teatrali. Padova, Penada 4802-1816.
  44. Vol. in 8vo. 28 fr.
  - Edition revue et corrigée par l'auteur. On les a réimprimés à Venise 1818. en 17. Vol. in 16. Les comédies de cet auteur ont eu de la voque pour un certain temps. À présent on ne les joue plus.
- Feliciano. Libro di Arithmetica et Geometria speculativa et praticale: composto per maestro Feliciano da Lazisio Ueronese. intitulato Scala gramaldelli: Nuouamente stampato. Au dessous

de ce titre, qui est entièrement en caract, gothiques, est figureis une cèclelle de trauers avec un rassignol dessus, puis un sonnet et la date 1826, con gralia et privilegio. Ce frontispie est encadré et à la fin: Stampato... Vinegia... per Franc. di Alessandro Bindoni et Mapheo Pasini... 1827, del mese di Zeunro in 140. sans chiffes avec le registre A.

Cet ouvrage n'est pas cité par Panzer ni par Hain. Les marges sont couvértes de calculs arithmetiques et de fig. de géométrie.

Ferni (Michaelis). De legationum italicarum ad divum Alex. Pont. Max. VI. pro obedientia, adventu. et apparatu, plurimisq. ab obitu Innocentii memorandis. epistola. Romae, Eucharius Argenteus S. A. (1493) in 4to.

Edition de 60 ff. de 36. lign. chaque page, same date ni chiff, in reclam, ni signet. La date de 4493 ne se voi que dans la inguature de trois-lettres dans le courant du vol. Quoiqu'il y soit un registre au recto du dernier f. il set fort difficile d'an ceri-fer l'integrilé. Audifredi en donne une longue description (Cadal, p. 455) qui peut suffire pour est objet, quoiqu'il y oit quelque petité différence avec l'exempl. que nous arons sons les yeux, et dans le quel au verso du dernier f, on ne lit que les mots Historis nous Alex, VI. Ab. Iunocentii obito. VIII.

Ferrara (Francesco). I campi Flegrei della Sicilia, e delle isole che le sono intorno, o descrizione fisica e mineralogica di queste isole. Messina 4810, in 410. avec une carte 41 fr.

- Storia naturale della Sicilia. Catania 4813. in 4to. 5 fr.

Ferrari (Claudio Ermanno), Vocabolario bolognese-italiano, colle voci francesi corrispondenti, Bologna 1835, in 4to. XLIV. et 620. pp. 20 fr.

Ferrarii (16, Bapt.). De florum cultura libri iv. Romae, Steph. Paulimas 1633, in 40.5 ff. 321; pp. 48 ff. prout la table 10 fr. Dans le volume il y a une quantit de planches dont la numération fuit parrité e celle des papes. Elles sont graceés d'interlet dessins de Pietro da Cortona, Güido Reni e Andrea Sacchi. On a aussi une traduction italiame de cet ouvrage par L. di-

reli, impr. à Rome en 1638, in 4to, avec les mêmes planches. Ferrarii (Octavii), Analecta de re vestiaria; accessit dissertatio de veterum lucernis sepulcralibus. Patavii, Frambottus 1670, in 4to, fig. 3 fr.

Ferrario (Giulio). Il costume antico e moderno di tutti i Popoli. Milano, tipografia dell'editore 4826. a 4834. T. 48. Vol. 24. in 4to. (T. II. pag. 270). L'ouvrage se compose de 4. Vol. pour l'Asie, 6. tomes en 9. Vol. pour l'Éurope (L. T. 4. est en 3. partier, et le 3. en 3) 2. Vol. pour l'Afrique , 2. Vol. pour l'Amérique, Le Vol. XVIII. imprimé en 1892 contient la table générale alphabetique de 171. Vol. précedents. Les tomes 19. 20. et 31. contiennent les fluistes e Correzioni. 4834-1834, qui ont une table alphabetique de matières séparée. Il est à remarquer que ces quatre d'orniers nolumes manquent dans l'édition dont le texte est en français.

Ferrario (Giulio) Le même ouvrage. Firenze 4823-4838 Tomi 28. vol. 33 in 8vo. fg. color. 364 fr. - 273 fr. fig. en noir.

Cette réimpression de l'édition précédente, en stalien, est anherée. Les 3s, col. comprement tout et qui est contenu dans le 30. Vol. de celle-la. On n'a pas réimprimé la Table alphabetique générale, qui est très utilé dans un ouvroge comme celu-ci, mais on n'aurait plu la contrejaire. Il avanté falls la faire de nouveau, et probablement les contrejaceurs ont trouvé que cela leur aurait couté trop ches.

 Le classiche stampe dal cominciamento della calcografia fino al presente, descritte e corredate di storiche e critiche osservazioni. Milano, Bravetta 4836. in 8vo. 7 fr.

Ferrario (Giovanni). La vera significazione della cometa, contro la e oppenione di tutti gli astrologi. Fiorenza, Marescotti 1577. in 4to.

Brochure de 42. ff. sans chiffres, sign. A.-C. Ficinus della cristiana religione.

Les deux éditions de cette traduction indiquées T. II. p. 274. étant fort rures, nous allons donner la description des volumes.

I. In 4to. de 414. ff. de 29. lig. sans chiffres, recl. ni sign. dont les deux premiers pour la table. Le f. 82. qui précède le CAPITOLO XXVIIII. est blanc. On lit à la fin.

## FINIS DEO GRATIAS AMEN : AMEN :

Le vol est incontrastablement imprimé à Florence par Niccolò di Lorenzo della Magna, et ovec les mémes caractères, dont il s'est servi pour son Belcari, vita del beato Giovanni Colombini, également sans date (Voy. T. I. p. 278).

II. Impresso inpisa p. SERlorenzo, e SERagnolo fiorentini delmese digiugno adi II. M. CCCC. LXXXIIII.

in fol sans chiffres, ni recl. 2 ff. de table et 112, ff. sign. a-oiiii.

- piii. qi. A la fin du volume il y a une lettre de l'auteur, qui occupe 4, pag, et ne se trouve pas dans la précédente.
- Filiasi (Giacomo). Memorie storiche de'Veneti primi e secondi. Ven. Fenzo 4796-98. 8 T. en 9 Vol. in 8vo. 22 fr.
  - Le tome VI est divisé en deux parties.
- Filicaia (Lodov. da). Leggenda, overo vita del dispregiator del mondo, christifero santo Francesco, composta in ottave rime. Ven. alla Speranza 1549. in 4to. 79. ff.
  - Impr. à 2 col. Poème inconnu a Haym qui ne cite que le suivant: Gli Atti degli Apostoli secondo S. Luca, tradotti in terza rima per fr. Lodovico da Filicai da Firenze, cappuccino. Venezia alla Speranza, 4549, in 40. 75 ff. impr. à 2 col.
  - Filicaia (Vincenzio da ). Poesie toscane con nuove aggiunte. Firenze, Chiari 4823. in 8vo. 6 fr. Belle édit. pap. vel.
  - Fineschi (P. Vincenzio). Notizie storiche sopra la stamperia di Ripoli. Firenze, Moucke 4784. in 8vo.
  - Ouvrage peu soigné, mais le seul qui existe sur cette célèbre imprimérie.
- Fino (Alemanio). Historia di Crema. Ven. Farri 4566, in 4to. 4. et 83. ff. et 4. f. pour l'errata 4 fr. Première édition cont. les livres 1,-8, seulement.
- Fiorentino (Gio. Bat.). Ardelia d'amore, composta ad essempio di
  - tutti gli amanti. Di nuovo corretta e ristampata. Milano, Ant. Malatesta S. A. in 8vo. Édition en caract. rom. sans chiffres, sig. A.-D. Elle nous
- parait du commencement du XVII. siècle, et n'est pas citée par Haym. Ce sont des poésies amoureuses, et d'après le frontispice il parait qu'il doit y avoir une édition plus ancienne. Fiorino (il) d'oro illustrato, discorso di un accademico gtrusco (com-
- mendatore Francesco Vettori). Firenze, Tartini e Franchi 1738. in 4to. XXVIII. et 540. pp. avec fig. en bois 9. fr.. Firenze antica e moderna illustrata. Fir. Allegrini 1789-1802. 8 Vol.
  - in 8vo. 20 fr.

    Les T. J. et II. de cet ouvrage anonyme sont de l'abbé Vin-
- cenzio Follini, bibliothécoire de la Magliabechiana, le six derniers, qui sont d'un merite bien inférieur, sont de Modesto Rastrelli. Fliscus (Steph.), Synonyma. Ven. Petr. Plasius, Barth. Blavius et
- Andr. Toresanus 4480. in 4to. (Voy. T. II. p. 291).

  La date de ce vol. est du xxvii et non du xvii Septembre. Les
- exemples des Synonymes y sont expliqués en italien. Fontani (Fr.). Viaggio pittorico della Toscana in fol. (T. II. p. 306).

Nous croyons de devoir faire remarquer, que oet ouvrage est en 3 Vol. et qu'il contient 209. pl.

Pour Fontani Deliciae eruditorum Voy. Lami.

Fontanini (Justi). De sancto Petro Urseolo duce venetorum, postea monacho ord. S. Benedicti, dissertatio. Romae, Bernabó 4730. in 4to. xxiv et 437. pp. 2 fr.

Formaleoni (Y. A.). Storia filosofica e politica della navigazione, del commercio e delle colonie degli antichi nel Mar Nero. Venezia 4788, 2 Vol. in 8vo.

Formularium modernum et universale diversorum contractuum nuper emendatum per eximium legum doctorem florentinum Dominum . . . . buiuscemodi artis notarie periitssimum et cuncis notariis tuliismimum in fol. sams date, a eree reg. et les feuillets chiffrés de I a CUVI. plus 2 ff. pour la table.

L'édition semble de Florence. Dans la formule du premier contract on a mis la date du 15. dec. 1488. et l'édition paroit de cette date. Le nom de l'auteur est loissé en blanc, mais dans l'exempl. que nous acons sous les yeux on y a écrit le mot Leonardum d'une écriture du XV. siscle.

Foscolo (Ugo). Prose e poesie edite ed inedite, ordinate da Luigi Carrer, con la vita dell'autore. Venezia, al Gondoliere 1842. in 8vo. Joie édition à 2 colonnes. Cependant elle est bien loin de comprendre toutes les ocueres de cet auteur célèbre. Entre autres il y manuel les Lettere d'Oris les Trandélies, etc.

A propos des Lettere d'Ortis, dant il a été fait une grande quantité d'éditions, il faut observer, que dans quelques unes la belle lettre du s. décembre 1798, sur une entrevue avec Parini a été supprimée.

Fossombroni (Vittorio). Memorie idraulico-storiche sopra la Val di Chiana. Montepulciano 4835. in 8vo. fig. 44 fr.

Troisième édition revue et corrigée par l'auteur. La première set de Florence 1478 in 16.0 ont il y a des exempl, sur pr. pap. Moyennant les procédés indiqués dans ces Mémoires, et les travaux hydrauliques dirigés par l'auteur lui-même, cette contré joils mardeogues et infecte et dévenue une des plus florissantes

jadis marécogeuse et infecte est devenue une des plus florissantes de la Toosean. Une foule d'habitations charmannes, des champs fertiles cultivés avec soin et élégance, et des routes magnifiques couvent maintenant une coaste élevalue de terrain, qui n'était parcours jadis que par des frélèes embaractions de pécheurs.

On a plusieurs autres memoires de cet illustre mathématicien, qui a donné le premier la demonstration du principe des vitesses vertuelles, inventé par Galilée, dans l'ouvrage suivant. Memoria sul principio delle velocità virtuali. Firenze 4796. in 4to.

(Voyées Delambre. Rapport sur les progrès des sciences mathem, depuis 1789. Paris 1810. p. 230 de l'édition in 410. et pag. 301. de celle in 8vo ).

Francucci (Scipione). La caccia etrusca, poema. Fir. Giunti 4634. in 4to. 4 ff. et 400. pp.

Poème en 16. chants fort médiocre. On y décrit une chasse donné par le Granduc Ferdinand II. de Médicis.

Fratta (Gio.). La Matleide, poema. Ven. Zaltieri 4596. in 4to. 8. et 425. ff. 4. blanc. 4 fr.
Fratta e Montalbano (Marco Antonio della). Pratica minerale, trat-

tato. Bologna, Manolessi 4678. in 440. fig. impr. dans le texte 39.

pp. 3 fr.

A la fin du volume doit se trouver Catascopia minerale par le même auteur 39 pp.. Frigerio (Ambrogio). Vita del beato Niccola da Tolentino, Milano,

Pontio 4603. in 4to.

Nous citons ce vol. à cause des figures en bois, assez bonnes,

dont il est orné.

Frisi (Anton Francesco). Memorie storiche di Monza e sua corte, raccolte ed esaminate. Milano. Motta 1794. 3 Vol. in 4to. fig. 20 fr.

Ry a des exempl, sur grand papier. L'auteur avoit deja publé: Memorie della chiesa monzese raccolle, e con varie dissertazioni illustrate. Milano, Galeazzi 4774. in 4to. fig. Volume qui doit se joindre aux précidents.

Furietti (Alexan.). De musivis, Romae, Salvioni 4752, in 440. v. et 430. pp. avec six planches. 4 fr.

### G

Galenus, opera. Ven. Aldus 4525. 5. Vol. fol. (T. II. p. 350).
Il eziste un magnifique exempl. de cette édition, sur grand papier, dans la belle bibliothèque de M. le marq. Landi à Plaisance, rendue à présent publique par la dernière volonté du susdit marquis Ferdinand Landi mort en 1853.

Galilei (Galileo). Le opere, prima edizione completa, condotta sugii autentici manescritti palatini (per cura di Eugenio Albéri). Firenze, Società editrice 1832-1857. 16. Vol. in 8vv. 146. fr. Belle édition, sur pap. vel. dont il y a des éxempl. sur gr. pap. 270 fr. Galleria I. e R. di Firenze pubblicata con incisioni in rame da una società, e illustrata da Ferd. Ranalli Firenze 1810. et année suri vantes in fol. tris belle écition. Les planches sont gravées por les meilleurs artistes di latie et de l'étranger. On promet que les livraisons ne surpasseront le nombre. de 450. Le prix de chaque livrais. contenunte s. planches, et leur tecte est de 15. fr. et sur grand papier avec les epreuves avant la lettre 25. fr. 92. livr. ont para jusqu'à présent.

On en publie contemporainement une édition avec le texte en français par M. Alexandre Dumas, au même prix.

Galleria dell' Le R. Accademia delle Belle Arti di Firenze, pubblicata con incisioni in rame da una Società artistica, ed illustrata da chiare e intelligenti penne italiane. Fir. 4843. in fol.

Ce bel ouvrage est complet en un Vol. fol avec 60. planches très bien gravées, et coute 130. fr. exempl. communs, sur papier de Chine 145 fr., et sur pap. de Chine avant les lettres 270 fr.

Galleria I. e R. del palazzo Pitti. Fir. 4838 et ann. suiv. in fol. très belle édition (Voy. T. II. p. 357).

Cet ouvrage est à présent complet en 400. livr. qui forment 4. beaux Vol. in fol.

Galleria di Firenze, Fir. Molini 43, Vol. in 8vo. (T. H. pag. 353).

Les 43, Volumes sont ginsi distribués, Quadri di Storia 3, Vol.

avec 439. Janueles. Quadri di vario genere 4. Vol. avec 42. pl. Ritratti di pittori 4. Vol. avec 24.9. pl. Statue, Bassirilievi, Busti e Bronzi 3 Vol. avec 157. pl. Cammei ed intagli 2 Vol. avec 54. pl. Les gravures sont au trait. 300 fr.

Le texte pour la partie des antiques a été redigé par le savant J. B. Zannoni, et pour les tableaux, par le Chev. Ant. Montalvi conservateur en chef de la galérie et des palais royaux.

Gallesio (Giorgio). Pomona italiana etc. (T. II. pag. 357).

L'execution de cet ouvrage mous semble surpasser tout ce qu'on a fait de mieux en ce garen et Prance et en Angletern. Mafleurrussment: l'auteur est mort en Novembre 1839, après avoir publié la 11.ºº livr. de zon ouvrage. On se propose de publier d'eux autres livraisons encore d'après ses Ms. et d'y joindre les frontingieces et les tables pour relier les volumes, mais nous craignons beaucoup, que l'on ne liedra pas cette promessi.

Le texte n'est point in 8vo mais du même format que les planches, et imprimé avec luxe. L'auteur a donné seulement, à ses souscripteurs, une brochure in 8vo initiulée. Quadro sinotito degli agrumi dei giardini di Firenze. Le prix de l'ouvrage était de 35 fr. chaque livraide.

36

Gally Knight (Henry.). The ecclesiastical architecture of Italy from the time of Constantine to the fifteen century. London, H. Bohn 1842. T. I. in fot. 5. livres 5 sh.

Magnifique édit. pap. vel avec 40 très belles pl. gr. au bistre, sur carton de Bristol.

Galvani (Giovanni). Lezioni accademiche. Modena, Vincenzi 1839-40.
2 Vol. in 12mo.

Elles sont 33. sur les antiquités, la langue italienne etc. De l'ouvrage par le même auteur: Sulla poesia dei Trovatori, Modena 1839, (T. II. pag. 359) il y a du gr. pap.

Gandini (Franc.). Viaggi in Italia. Cremona 4830, 8 Vol. in 8vo. avec une carte et plusieurs fig. gravés qu bistre 50 fr.

Garzoni (Pietro). Istoria della repubblica di Venezia in tempo della sacra lega contra Maometto IV. e tre suoi successori. Ven. 4707. a 4747. 2 Vol. in 4to.

Il u en a des exempl, sur grand papier,

Gazzotti (Pietro). Historia delle guerre d'Europa arrivate dall'anno 4643, sino al 4680, Ven. Pezzana, 4684, Vol. 2. in 4to. 6 fr.

Gentilericcio (Piergirolamo). Della filosofia d'amore, libri 1x. Ven. Deuchino 4648. in 42mo. 42 ff. et 339. pp.

C'est un roman en prose de peu de mérite. Au commencement de chaque livre il y a une gravure.

Georgius (Domin,). Vita Nicolai V. Pont, Max. ad fidem vet, monum.conscripta. Accedunt: eiusdem disquisitio de Nicolai V. erga litteras et litteratos viros patrocinio. Romae, Palliarinos 4742. in 440. 5 fr. Gerini (Emanuelle). Memorie istoriche d'illustri scrittori, e di uo-

mini insigni dell'antica e moderna Lunigiana. Massa, Frediani 4829, 2. Vol., in 8vo. 40 fr.

Scule édition d'un bon ouvrage, qui a été bientôt épuisée. Germano (fra Giovanni). Breve e sustantiale trattato intorno alle figure anathomiche delli più principali animali terrestri, aquatili e volatili etc. Napoli, Maccatano 1625, în fol. 6. ff. pretim.

et 58. pp. arec plus. fig. imprimées dans le texte.

Gherardi Dragomanni (Francesco). Memorie della Terra di S. Giovanni nel Val d'Arno superiore. Italia 1835. in 8vo. 2 fr.

Gherardini (Gio.). Voci e maniere di dire italiane, additate ai futuri vocabolaristi. Milano, Bianchi 1838-40. 2. gros vol. in 8vo. impr. à 2 colonnes, 32 fr.

 Lessigrafia Italiana, o sia maniera di scrivere le parole italiane, proposta da G. Gherardini, e messa a confronto con quella insegnata dal Vocabolario della Crusca 1843. in 8vc méme édition 12 fr.

- Gherardini Elementi di poesia, Mil. Molina 4844. in 8vo. 5 fr.
- Appendice alle grammatiche italiane, o sia note grammaticali estratte dall'opera int. Voci e maniere di dire etc. del medesimo. Milano, Bianchi 4843. in 8vo. 4 fr. 35. c
- Supplemento ai Vocabolarj italiani proposto da G. Gherardini. Mil. Molina e Bernardoni 4852-57, 6 vol, gr. 8vo.
- Ghilini (Girolamo). Teatro d'uomini letterati. Ven. Guerigli 1647.
  2. Vol. in 4to. T. I. 5. ff. et 224. pp. T. II. 4. ff. et 242. pp. 4 fr.
  Cet ouvrage contient des notices sur les hommes de lettres

et les savans d'Italie, mais bien abregées.

Giangolino (Carlo). Hedenografia, ouero descrittione del Paradiso Terrestre. Messina, Mattei 4649. in fol. Frontispice gravé et un e carte. 45 fr.

Ouvrage curieux, contenant une description historique et topographique de l'Armenie, la Mesopotamie, la Chaldée, l'Assyrie etc.

- Giani (Archangeli) Annales ordinis fratrum Servorum R. Mariae virg. a suse institutionis exordio (1233. usque ad an (609), cum not. additionibus et castigationibus (et continuata) ann. (610. ad an. 1705). Aloys. Mariae Garbii, et continuat. Pladdi Mar. Bonfrizzerii ad an. 1725. Lucae (719–21–25. Vol. 3 in fol. 18 fr.
- Vera origine del Sacro ordine de'Servi di S. Maria, cominciato in Firenze l'anno 1233. Fir. Marescotti 1591. in 4to.
  - Après la pag. 432. doit se trouver, avec un nouveau frontispice, Regola che diede papa Martino V.... a'fratelli e le sorelle della compagnia de'Servi etc. par le même 443, pp.
- Ginanni (Pietro Paolo). Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati. Faenza, Archi 4769. 2. Vol. in 4to 12 fr.
- Gioia ( Melchiorre ). Le opere complete. Lugano 4832-1840. 33. Vol. in 8vo. 455 fr.
  - Bonne édition. Il y a des exempl. sur pap. vel.
- Giordani. Della venuta e dimora in Bologna del posteñeo Clemente VII. per la coronazione di Carlo V. Imperatore, celebrata l'anno 1530. Cronaca, con note, documenti ed incisioni, pubblicata da Gaetano Giordani. Bologna 1842. un vol. gr. ni sov. de pp. XXX. 184. 176. 200. et 4. pour l'errata once 12. planches. 16 fr.
  - Ouvrage important pour le sujet dont il s'agit, et pour les documents qui l'accompagnent.
- Giornale Agrario toscano. in 8vo.
  - Ce journal a commencé en janvier 1827, et se continue toujours.
    Il en parait 4, livr. par an , qui forment un vol. A commencer par

l'année 1830. c'est à dire par le Nº, 13. ou T. IV, dans chaque numèro on joint quelques feuilles de la Continuazione agli Atti dei Georgofili, a commencer par le T. VIII. de cette dernière (Yoyes. Atti dei Georgofili). Le prix de l'abonnement est de 8 fr. 40 cent. par atti

Ce journal obtient assez de succès. Tous les articles ne parlent pas exclusivément de l'agriculture, mais il y en a sur la physiologie régètale, sur l'économie politique etc. et plusieurs savans distinqués en sont les collaborateurs.

Giornale de'letterati. Pisa 1771. e anni seguenti 102. Vol. in 12mo.

On publiait régulierement quatre vol. par an de ce journal, sous la direction de Monseig. Ange Fabroni directur ( provveditore) de l'Eniversité de Pise. R Cessa de parditre avec le premier semestre de V196. La table générale alphabétique de V02. Vol. devait former les deux dérniers vol. de cette année, mais elle n'a jamais paru (Vou. Fabroni Ann.).

Giustiniani (Bernardo). Historia generale della monarchia spagnuola antica e moderna. Venezia, Cambi 4674. in 4to. 4 fr.

Cet ouvrage est par le même auteur qui a écrit les Historie degli ordini militari (Voy. T. II. p. 413). L'auteur de l'histoire de Venise (Voy. Justinianus T. II. p. 752, et dans ces mêmes additions a Brunet) est un autre Bernardo Giustiniani.

Goldoni, Commedie etc. Prato 4827 (T. II. p. 426).

Les 50. Vol. de cette édition comprennent les oeuvres completes de Goldoni et sont distribués ainsi.

Drammi e opere diverse 1823-27, 17. Vol.

Commedie 4827-29. 30. Vol. Memorie 4829. 4830. 3. Vol.

Gonnelli (Giuseppe). Monumenti sepolcrali della Toscana (voy. Gozzini T. II. p. 438).

Vincenzio Gozzini n'a fait que les desseins pour cet ouvrage par orire et aux frais de J. Gonnelli qui les a fait graver par Lassino et y a cjouté le texte reloje par lui. Cest done lui le vrai auteur de l'ouvrage. Il est bon de savoir qu'en 1821. l'imprimeur Mareningh en fit une contrefavon à Florence, avec le texte traduit en français, mais yudiqu'elle contiene 25, planches plus que l'autre, la gravure est bien loin de elle de Lassinio, et les monumes modernes éjoules ont peu d'intérê.

Governo della Toscana sotto il regno di S. M. il re Leopoldo II.

Le Granduc Pierre Léopold I. de Toscane étant devenu empereur d'Autriche, après la mort de son frere Joseph II, a voulu faire connôître au public; dans ce volume, le compte rendu, non seulement de l'administration des finances, mais aussi des opérations principales, des nouveaux reglements par lui établis dans les administrations civile et criminelle ainsi que dans le commerce, les arts, l'agriculture et le bien publie, pendant les 14, ans de son rièpne en Toscane. Exemple unique jusqu'à ce jour dans l'histoire des gouvernements. Il est fort à souhaiter que quelque personne bien au fait des échemens, s'occupe d'écrire l'histoire du riègne de ce souverain philosophe, qui est encore à faire.

Gozzadini (Giovanni). Memorie per la vita di Giovanni II. Bentivoglio. Bologna 1839 in 8vo. fig. 12 fr.

Graevius etc. Thesauri antiquitatum (T. 11. pag. 439).

Il est vrai que la réimpression de Venise est moins belle que l'édition originale de Hollande, cependant elle est estimé et on n'en rencontre pas aissement des exempl, complets. Un de ceux-ci en 33. Vol., y compris le Polenus, est marqué 670 fr. dans le catalaque l'histi de Florence 4838.

Grandi (Guidonis). Epistola de Pandectis. Flor. 4727. in 410. 297.

Seconde édition avec documens et une table alphabétique.
Grassi (Gioachino). Memorie istoriche della chiesa vescovile di Monteregale in Piemonte. Torino, Stamperia Reale 1789. 2. Vol. in
4to. 48. fr.

Le tome second contient les documents,

Grassi (Gius.). Dizionario militare italiano. Torino 4833. 4. Vol. in 8vo. 48 fr.

Deuxième édition, augmentée par l'auteur. C'est un dictionnaire des mots italiens appartenants à l'art militaire.

Gregorius Magnus S. I Morali etc. Firenze Niccolò della Magna 1486. 2. Vol. in fol.

Cette édition, citée T. II. p. 453. se paye très chere lorsqu'on y trouve au commencement le portrait de S. Gregorier gravé en bois avec un vers au dessus, imprimé en rouge, contenant les mots: Morali di S. Gregorio vulgari in lingua toschana.

Grisoni (Federigo). Ordini di cavalcare et modi di conoscere le nature de'cavalli, emendare i vitii loro etc. Venezia, Valgrisi 4552. in 8vo. 238. pp. 3 fr.

Grossi (Tommaso). Marco Visconti, storia del trecento. Milano, Borroni e Scotti 4840. in 8vo. fig. 46 fr.

Ce roman historique a été imprimé plusieurs fois. Nous citons cette édition qui est la plus belle. L'auteur a fait aussi une très jolie nouvelle en octaves, intit. Ildegonda qui a été aussi imprimée plusieurs fois. Guarguante (Orazio). Delle miserie humane, cento stanze morali. Venetia, Ciotti 4600. in 4to. 4. ff. prelim. et 26. pp.

Jolie édition encadrée. Guarini (Gio. Batta). Il pastor fido, e le rime. Venetia, Giunti 1638.

- in 64mo. car. rom.
- Il pastor fido. Amsterdam. Lod. Elzevir 1690. in 64mo.
   Édition en caract, ital. avec jolies figures.
- Trattato della politica libertà. Ven. Andreola 1818, in 8vo. 3 fr.

  Traité en prose par l'auteur du Pastor fido, publié pour la première fois.
- Guicciardini (Francesco). Storia d'Italia, secondo l'edizione del professor Rosini. Fir. Passigli 1835. un gros vol. in 8vo. 30 fr. Jolie édition, impr. à 2 col. avec vignettes.

### H

- Haidvogi (Gius.). Manuale dei proprietari di cavalli, e di altri animali domestici, compilato in forma di dizionario. Milano 1842.
  2. Vol. in 8vo. 14 fr.
- Vol. in 8vo. 44 fr.
   Hamconii (Martini). Frisia, seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Amst. Janssonius 1623. in 4to. 18. ff. y compris un joli frontispice, gravé par Maetham et le portrait 127. ff. avec une
- quantité de portraits en pied, gravés, 4. ff. pour la table. Heronis. — Spiritali di Herone alessandrino ridotti in lingua volgare da Alessandro Giorgi. Urbino, Ragusii 1592. in 4to. Iv et 82. ff. avec fig. en bois. 4 fr.
- Gli artificiosi e curiosi moti spiritali di Herone, trad. da G. Bat. Alcotti, aggiuntovi del medesimo quattro teoremi. Bologna, Zenero 1647. in 4to. fig. en bois, 4. ff. 103. pp. 4. ff. pour la table 4 fr.
- Herrico (Scipione). La Babilonia distrutta, poema eroico, con due idilii del medesimo. Bassano, Remondini 1681. in 64mo. 2 fr.
- Historia de i due nobilissimi et valorosi fratelli Valentino et Orsone figliuoli del magno imperatore di Costantinopoli et nepoti del re Pipino. Venezia, Valgrisi 4557. in 8vo. 421. pp. 4. ff. pour la table et 4. f. blanc.
  - Dans le catalogue Heber on cite deux éditions de ce roman, de Venise 1558, et 1611, in 8vo.
- Homerus. Iliade d'Omero, traduzione del Cav. Vincenzio Monti. Firenze, Ciardetti 4825. 3, Vol. in 8vo. 42 fr.
  - C'est une des plus belles éditions de cette traduction en vers, qui passe pour être la meilleure.

Imhoff (With.). Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum. ......exegesi historica illustratae insigniumque icon. exorn. Amst. Chatelain 4740. in fol. 4. ff. 342. pp. suivies de 44. autres. 10 fr.

Inghirami (Francesco). Monumenti etruschi 40. Vol. in 4to. (T. II. pag. 683).

Cet ourrage est divisé de la manière suivante : Serie I. Urne 2: Vol. ares (po. pl. – II. Speechi mistici 2: Vol. 9, pl. – III. Speechi mistici 2: Vol. 9, pl. – III. Neurius 1: Vol. 37, pl. 1V. Edifizi 1: Vol. 42, pl. V. Vasi fittili 2: Vol. 70, pl. – Monumenti che servono di corredo all'opera 1: Vol. 426, pl. marquies par six efreis d'alphabet, plus 4. P. 6. – Indici 1: Vol.

Nous avons voulu donner ce detail parceque l'on trouve souvent des exemplairs imparfaits. Le vol. des Index sourtout manque très souvent.

- Du même Galleria Omerica (T. all. p. 684).

L'ouvrage est à présent complet. L'Hiade en 2. Vol. avec 260. pl. (non 269) et l'Odyssée un vol. avec 128. pl. Les 3. Vol. 450 fr.

- Voyes. Lettere di etrusca erudizione.

Inghirami (Giovanni). Carta geometrica della Toscana, ricavata dal vero nella proporzione di 4. a 200000. Firenze 1830. 4 grandes feuilles 47. fr.

Carte très bien executée. Elle a été réduite par Segato en une seule feuille. 8 fr.

Inventario e stima della libreria Riccardi. Fir. 4810. in 4to.

Cette bibliothique clièbre composée de 3390. Vol. Mss., de 530. vol. impr. dans le XF. sièle, e de 48377. vol. divers. parmi les quids se trouvent des artieles très-procioux. Jut offerte en vente en filec au public à Florence par le tribunal de première instance le 15, juillet 1811. Par un devert de l'emprevar Napoleón. I elle fut achetée depuis par le gouvernement et destinée à Pusage du public. Ce catalogue est celuis qui a déf pair pour la vente, et par consequent les litres des ouverages sont très abrigés. Cependant le travail ayant déf ait par les saorans Zamoni et Del Puria, ces titres sont suffiants pour les connoisseurs. D'ail-leurs c'est le catalogue le plus complet de cette bibliothèpue, dont le docteur Lami n'a publié que le catalogue des Mss. (Voyez en Brunet; Lami).

Joannes Chrysostomus. - Trattato di S. Giovanni Chrisostomo, come niuno pote essere offeso, se non da se medesimo. In Vineggia per Stephano da Sabio ad instantia de M. Marchion Sessa 1536. in 8vo. 68. ff. caract. rom.

Au f. 27. de ce petit traité, connu sous le nom d'Omelia se trouve un autre traité, ou epitre du même auteur à son ami Demophile pour l'exorter à la penitence. Il parait que Gamba n'a point connu cette édition. Les deux opuscules sont cites par la Crusca qui s'est servie des Manuscrits.

Jovii (Benedicti). Novocomensis, historiae patriae, libri duo. Venet. Pinelli 1629. in 4to. 48. ff. prelim. 234. pp. et 3. ff. à la fin. 3 fr.

Jovius (Paulus). - Giovio Paolo. Le istorie del suo tempo trad. da M. Lodovico Domenichi. - Parte I. Firenze, Torrentino 4554. corrigé et reimprimé en 1558. de 612. pp. et 16. ff. pour la table alphabet. Parte II. meme édition 1563. 4. ff. prelim. 1421. pp. 2. ff. pour l'errata, le registre, la souscription et la devise

de l'imprimeur.

Belle édition, caract. rom. Il y manque les livres v. à x. inclus, que l'éditeur dit avoir été égarés pendant le sac de Rome. Dans la seconde partie manquent egalement les livres xix. à xxv. Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois. Dans une édition de Venezia al segno delle Colonne 1581. Curzio Marinelli à supplées les livres susdits qui manquent par des sommaires qu'il y a ajoutés.

- Del medesimo. Le iscrizioni poste sotto le vere imagini de gli huomini famosi, le quali a Como nel museo del Giovio si veggono, tradotte di latino da Hippolito Orio. Firenze, Torrentino 4552, in 4to. 6. ff. et 245. pp.

Très jolie édition, dont la date à la fin du volume est de 4554. -

- Libro di mes. Paolo Giovio de pesci romani, tradotto da Carlo Zancaruolo, Venezia, Gualtieri 4560. petit in 4to. - 497. pp. 3. fr. Belle édition caractère romain.

Justinianus. - Instituzioni imperiali di Giustiniano, Cesare Augusto, tradotte in volgare, in verso sciolto, da Filippo Mengarello. con i sommarii etc. Venezia, Deuchino 1648. in 12mo. 12. ff. et 490. pp. 3 fr.

Justinianus (Petrus ). Rerum venetarum ab urbe condita ad an. 1575. historia. Venet. Aventinus 4575. in fol. 44. f. prelim. et. 477.

Seconde édition fort belle en caract. rom. revue et augmentée par l'auteur. Il faut bien examiner le volume parceque dans quelques exempl, on a supprimé ou reimprimé des feuillets sur les quels se trouvaient des passages contre la cour de Rome. (Voyez Coleti Catal. p. 241. N.º 22, qui donne cette notice sans indiquer où se trouvent les passages supprimés).

Justinianus (Bernardus). - Historia di Bernardo Giustiniano dell'origine di Vinegia et delle cose fatte da Vinitiani, tradotto da Lodovico Domenichi, Venezia, Bindoni 4545, in 8vo. ccxxi. ff. et un blanc 3 fr.

## L.

- Lactus (Pomponius). De romanae urbis vetustate, noviter impressus ac per Marianum de Blanchellis praenestinum emendatus. Romae, Mazochius 4545, in 4to, 20, ff. non chiffres sign, a-d. Petit vol. assez rare en caractère romain.
- Lambardi (Sebastiano). Memorie antiche e moderne dell'isola dell'Elba. Fir. 1794. in 8vo. fig. 2 fr.
- Lami (Joannis). Deliciae eruditorum etc. 48. Vol. in 8vo. ( Voyes T. III. pag. 32).
  - Comme l'on trouve très rarement des exempl. complets de cette collection interessante, nous allons en donner le détail dans l'ordre de la publication des Volumes.
  - T. I. Glycae (Mich.) epistolae pars I, gr. lat. 4736. xxxii. et 285. pp. 4. f. pour l'errata.
  - II. Leonis Urbeventani, Chronicon pontificum pars. I. 4737. xcvi. et 347. pp. 4. f. pour l'errata 4. f. addenda a p. xci. - III. - Idem pars, II. 4737, xLVIII. et 326, pp. 4, f.

pour l'errata. - IV. Nicetae Heraclensis in epistolam I. ad Corinthios

- enarrationum, pars. I. (et seule publiée) gr. lat. 4738. ct.u. et 232. pp. - V. Bonincontri (Laur.). Historiae Siculae pars I. 4739.
  - xxxix, et 347, pp.
  - VI. Glycae epist, pars II. 4739, xxxx et 318, pp. 4, f. pour le permis d'imprimer. Le texte finit paq. 318. Le reclame A. P. est errone.

37

Lami, deliciae eruditorum. - Suit

- VII. Bonincontri hist. pars II. 4739. xxxII. et 392. pp.
   VIII. Idem pars III. 4740. xxxII. et 333. pp. 4. f. pour le permis d'imprimer.
- IX. Maximi Morganii, Dion. Cateliani, Ant. Eparchi et Arsenii Monembanensis epistolae, gr. lat. 4740. xxxxviii. et 354. pp.

   X. Charitonis et Ilippophili Hodoeporici, ossia diario
- del viaggio fatto da Caritone ed Ippofilo (ou le D. Lami, et Philippe Elmi) per varie parti della Toscana inferiore; pars I. (en italien) 4744. Liv. et 336. pp. avec une carte du cours de l'Arno.
  - XI. Idem pars II. 4744. xii. et pag. 237. à 724.
- XII. Dialogus fr. Pauli de origine Servorum p. 1. à 48.

  F. Dominici Joannes (da Corella) ordinis praedicatorum operis, quod Theotocon, seu de vita et obitu B. M. V. inseribitur, libri duo posterioris (en eers) pag. 49-116. Alberti Advogadrii, de religione etc. Cosmi Medices (en eers) p. 117.

  a 608. Copia di Parlamento dell'anno 1433-34. levato dal Mis autogrado di Cosimo de Medici da Luigi Guicciardini, p. 169.

  a 633. Estratto d'altri libri de'casi del-1433-34. pag. 188-118.

   Ph. Redditi esboritatio ad Petrum Medicena, pag. 189-212.

  Acta apocrypha S. Romuli pag. 213-296. Flor. 1742, xxxii. et 236. pp.
- XIII. Charitonis, Hodoepor. pars III. 4743. xiv. et page 725. à 4231.
- XIV. Catalogus graecus codd. Mss. 4743. xvi. et 224. pp.

   Pietosa fonte, poema di Zenone da Pistoia in morte del Petrarca 4743. apec un frontispice separé et LXXXII. pp.
- XV. Gabrielis Severi et aliorum recentior. epistolae graece 4744. xiv. et 209. pp. - Leggenda della immagine di S. Maria dell'Impruneta, LXVIII. pp.
- XVI. Charitonis, Hodoep, pars IV. 4754, xv. et page 433. d 496. avec deux planches à pag. 1343. et 1345. - Capitoli di Francesco da Carrara cxxx. pp. sons frontispice particulier. Atti del Martirio di S. Genesio, di Gio. Lami, avec frontispice separie et lo date de 1751. 80 pp. sans chiffres, reg. A.-E.
- XVII. della famiglia etc. di mes. Busone da Gubbio, di Franc. Maria Raffaelli, suivi des poésies italiennes du même Busone 1x. et 498. pp. avec un petit arbre généalogique.
- XVIII. Après le faux titre et le frontispice général 1769, il y a un nouveau frontispice ainsi conçu. Vita della Beata Oringa 1769. xciv. pp. faux titre: Charitonis llodoep, pars V. 463. pp.

Lami, deliciae eruditorum. - Suit.

De cette interessante collection Fon trouve une description tris detaillé dans l' – Elogio del D. Giov. Lami dell'Ah. Francesco Fontani. Firenze 1789. in 4to. à pag. 479–490. qui a mis les vol. dans un ordre différent du nôtre. Nous avons cru devoir les mettre par ordre de d'edet. Les tom. 4.4. 47. 18. sont fort rares; le tom 16. est presqu'introuvable séparement.

Quelquefois on trouve dans le Tom. 18. et dernier deux feuillets ajoutés depuis, cont. une medaille et un detail sur l'église de S. Maria della quercolola, plus une grande planche gravée réprésentante Santa Cristiana.

On doit ajouter à cette collection les trois vol. suivants. Fontani (Francesco). Novae eruditorum deliciae. Flor. Allegrini 4785-88. 3. Vol. in 8vo.

- Du même Lami. Chronologia virorum eruditione praestantium a mundi ortu usque ad saec. XVI. Flor. 4770. in 8vo. 6 fr.
- Lancetti (Vinc.). Pseudonimia, ovvero tavole alfabetiche de'nomi finti o suppositi degli scrittori, con la contrapposizione de'veri-Milano, Pirola 4836. in 8vo. 7 fr.
- Memorie intorno ai poeti laureati d'ogni tempo e d'ogni nazione.
   Milano, Manzoni 4839. in 8vo. avec portr. 9 fr.
- Landini (Placid.). Istoria dell'oratorio di S. Maria del Bigallo, e della compagnia della Misericordia di Firenze, colla descrizione delle chiese e il nome di tutte le strade di detta città. Firenze, Cambiagi 1779. in 4to. avec un plan et des armories gravés. 12.
- Lanis (Fr. de). Prodromo dell'arte maestra. Brescia 4670. in fol. (Voy. T. III. p. 43).
  Nous voulons faire remarquer que dans ce volume est décrite

nous vouions jaire remarquer que aans ce volume est acerue une nacelle acrostatique qui pourrait très bien avir donné une première idée à la decouverte de Montgolfier. Ce volume est rare et recherché.

- Lapide (Corn. a). Commentarii etc. (Voy. T. III. pag. 46).
  L'édition de Lyon, Pelagaud, est achevée en 40. Vol. grand
  - in 8vo. 460 fr.
- Las Cases, Atlas historique etc. (Voy. T. III. pag. 55).

Cet ouvrage admirable a été reimprimé à Florence, Molini 1806. Le même editeur en a publié aussi une traduction italienne en 1813. Lasinio (Carlo). Pitture a fresco del Camposanto di Pisa (Voy. T. III.

pag. 55).

Il est à remarquer qu'il y a un très petit nombre d'exempl.

dont les planches ont été soigneusement coloriées d'après les origi-

Lasinio C. - Suit.

naux. Comme chaque planche coloride coutait, environ 34. fr. on ne la fesait colorier que suivant les demandes, et ainsi nous pensons qu'il n'y en a eu que 6, ou 6. cœempl. tout ou plus, dont un devrait se conserver dans le cabinet des estampes de la Bibliothèque Imperiale à Paris. Ce ne sont que ces cœempl. qui out la locende en or sur la marce qui est de couleur.

La réimpression de Florence 1832, petit in fol. est achevée. Elle se compose de 54. pp. de texte et de 46. planches. Il y a des exempl, avec le texte traduit en français.

- Ornati presi da graffiti e pitture antiche esistenti in Firenze, disegnati ed incisi in 40. rami da Carlo Lasinio trevigiano. Firenzo 4789. in fol. tout gravé.
- Lastri (Marco). L'Osservator Fiorentino, sugli edifizi della sua patria. Firenze, Ricoi 1821. 8. Vol. in 8vo. 22 fr. Troisième édition, avec notes de J. del Rosso, préferable
  - aux précedentes.
- Leandro (fra ) di Santa Cecilia , tre viaggi in Oriente. Roma , Rotili 4753-57. 3. Vol. in 4to. fig. 40 fr.
  - Le T. I. contient le voyage en Palestine, le II. en Perse et le III en Mesopotamie. L'auteur partit de Rome en Juin 1730 pour le premier voyage; en février 1734. pour le second, et en octobre 1746. pour le troisième.
- Leo Marsicanus bostiensis episcopus. Chronica sacri Casinensis coenobii. Venet. Laz. de Soardis 4513, in 4to, 8 et ecxv ff. Belle édition, caract. rom.
- Lettere familiari d'alcuni bolognesi del sec. XVIII. Bologna, Ramponi 4820, 2. Vol. in 8vo. 6. fr.

Deuxième édition. La prémiere est de 1744.

- Lettere di etrusca erudizione pubblicate dal cav. Francesco Inghirami. Poligrafia fiesolana 1828. in 8vo. fig. 40 fr.
- Lettere di varii illustri italiani del secolo xviii. e xix. a'loro amici, e de'massimi scienziati e letterati nazionali e stranieri al celebre Spallanzani, e molte sue risposte ai medesimi. Reggio, Torregiani 1844. 10. Vol. in 16mo. 34 fr.
- Libertate (de) civitatis Florentiae eiusque dominii (opera Jos. Averanii). Pisis 1721. in 4to. 434. pp. plus le frontispice et une feuille d'errata. 2 fr.
  - Ce livre a été réimprimé sans lieu 1722, in fol.
- Libro da imparare a giocar a Scacchi, con bellissimi partiti et molte suttilità etc. In lingua spagnola et taliana, nuouamente stampato (sane lieu ni date) pet, in 8vo.

Au dessous les mote ci-dessus est une figure en bois répres, deux joueurs d'exhecs. Le vol. a 63. ff. chiffré de deux ff. blance. La souser, au verso du f. 62. est Laus Deo. Il fine. Registro A.-H. Tutil sono quaderni. Nous avons rectifé la description de ce vol. cit f. T. II. p. 436. t. od. au Manuel. Le texte italine est en caract. tial. et l'expanoil en rom. Entre l'un et l'autre sont autant d'exhiquiers, gravée en bois.

- Linnaeus (Car.). Epistolae ad Nic. Jos. Jacquin, ed a Schreibers, cum praef. et not. Steph. Endlicher, Vindob. 4841. in 8vo. 4 fr.
- Liruti (Gian-Gius.). Notizie delle cose del Friuli, scritte secondo i tempi. Udine, Gallici 4776-77. 5. Vol. in 8vo. 46 fr.
- Locatelli (Antonio). Il perfetto cavaliere, opera corredata di (34) stampe miniale rappresentanti le varie specie de'cavalli (e 43 stampe in nero) colla storia naturale del cavallo etc. Milano, Sonzogno 1825, in 4to. et un col. de planches, 90 fr.
- Londonio (Francesco). Collezione completa di tutte le stampe originali ... rappresentanti in belle scene campestri, bestiami e gruppi di contadini, disegnate dal vero ed incise a bulino a ill'acqua forte da ... Francesco Londonio ... impresso in Parma nella calografia di Paolo Toschi da Angelo Allodi. Parma (Carminanni) 1837, in fisi, dol. 144 fr.

Portrait, frontispice, 4. ff. de texte et 74. pl. Le texte est en italien et en français.

- Luccari (Giac.). Copioso ristretto degli annali di Rausa. Ven. Leonardi 4605. in 4to. 20. ff. et 476. pp. 5 fr.
- Lucchesini (Jo. Vinc.). Historiarum sui temporis ab noviomagensi pace, libri xiv. (4678-4700). Romae, Ferrus 4725-38. 3. Vol. in 4to.
- Lucchesini (Girol.). Sulle cause e gli effetti della confederazione renana, ragionamento. Italia 4819. 3. Vol. in 8vo. 40 fr.
  - Il y en a des exempl. sur papier velin. L'auteur n'est pas nommé dans cet ouvrage qui est imprimé à Florence. Nous croyons qu'il y a une traduction en français.
- Lucchesini (Cesare). Opere edite ed inedite. Lucca 4832-34. 22. Vol. in 46mo. 25 fr.
  - Outre plusieurs articles et dissertations de philologie et de eritique, ce savant nous a laissée une excellente histoire littéraire de Lucques.
- Luchino (D. Benedetto). Cronica della vera origine et attioni della contessa Matilda, et de suoi antecessori, et discendenti etc. Mantova, Osanna 4592. in 4to. 42. ff. et 193. pp. 4 fr.

Nous croyons que l'édition de 4502. citée par Haym n'existe pas. D'après la dedicace celle-ci paroit être la première (Voyez. Mellini Domenico).

Lucianus - La vita de cortigiani di Luciano filosofo, interprete Giulio Roselli fiorentino. Vinegia, Roffinelli 4542. in 8vo. Opuscule de 44. ff. et un blanc à la fin.

Lunig (J. Ch.). Deutsches Reichs-archiv. 24. Vol. in fol. (Voy. Tom. III. pag. 204).

A ces 24. vol. il faut ajouter le suivant par le même auteur, et de la même édition.

Theatrum caeremoniale historico-politicum. Leipzig 4720. in fol. de 424, pp. plus les préliminaires et l'index.

Lusignano (Stefano). Chorograffia (sic) et breve historia universale dell'isola di Cipro da Noè insino al 1572. Bologna, Benaccio 1573, in 4to. 2. ff. prelim. 123. ff. et un pour la table.

## M

Mabil (Luigi). Lettere stelliniane, e prospetto della dottrina stelliniana intorno all'origine ed al progresso dei costumi. Padova 1832. 2. Vol. in 8vo. avec portrait 4 fr.

Machiavelli (Niccolò). Le opere. Italia (Firenze, Ciardetti) 4826.
49. Vol. in 8vo. pap. vel. 56 fr.

Il y en a des exempl, sur pr. pap. vel, fort beaux et très rares. Cest la plus belle édition de souverse complètes de Machievel in 8vo. et elle est devenue rare. Celle de Firenze Borphi 1833, un gros vol. in 8vo. avec vignettes est aussi complète. Il est singulier qu'a un étu portrait de l'auteur on a gravel sur le frontispice celui de Côme. 1. de Medicis! Ca n'est pas la première fois qu'on a fait cette faute, qui se trouve d'abord dans t'édition de Pogyiali, Filadelfa (Livorno) (1956. (Voyes. T. III. p. 222.) le portrait de la cauelle est prave par Morahen.

Dans la même année avait paru une bonne édition, sans date, mais imprimée à Florence en 8. Vol. in 8vo. avec le vrai portrait de l'auteur, gravé par Lapi. C'est d'après célle-ci qu'a été faite celle de Livourne.

Opere complete. Firenze, Parenti 1843. un vol. in 8vo. impr. a 2. col. de xxxvi. et 1473. pp. plus 1. f. pour la table 33 fr.

On dit dans la preface que quelques lettres ont été obliationnées avec les Mss. originaux et qu'on y en a ajoutées quatre de Niccolò Valori à Machiavel inedites. Machiavelli. - Suit.

- Discorsi di Niccolò Machiavelli fiorentino sopra la prima deca di Tito Livio. Vinegia, Nicolini et fratelli da Sabbio 4532. in 8vo. 8. ff. prelim. 246. ff. un pour la date et un avec la marque de l'imprimeur.
- I medesimi, Firenze 4554. in 4to. 4. et 436. ff.

Édition sans nom d'imprimeur, mais avec une dedicace de Bernardo Giunti a Ottaviano de Medici, et l'enseigne de cet imprimeur sur le frontispice. Elle n'est citée ni par Haym ni par Gamba.

Magazzari (Giovanni). Raccolta de'più scelti ornati sparsi per la città di Bologna disegnati ed incisi. Bologna 1827. in 410. obl. 20 fr.

Recueil de 76. pl. gravées eleg. au trait.

Magazzino Toscano Firenze 4770-77. 31. Vol. in 8vo.

Nuovo magazzino toscano Fir. 4777-82. 9. Vol. in 8vo.

Cet ouvrage périodique n'a pas eu de continuation. Parmi une foule d'extraits et d'opuscules un tous les sujés scientifiques, littéraires, biorgraphiques etc. il y en a plusieurs qui présentent quelque intérêt. Cette collection est d'ailleurs fort difficile à trourer maintenant.

Maggi - Della fortificatione delle città, di M. Girol. Maggi e del capitan Jacomo Castriotto, libri III. ne'quali oltra le inventioni di questi Autori si comtiene tutto quello di più importanza che fino ad hora è stato scritto di questa materia etc. Ven. Borgominicro 1833. In fol. 3, et 348, ff. 6 fr.

Ouvrage orné de beaucoup de figures en bois. Parmi les ouvrages ajoutés il y a un discours de Castriotto sur les forteresses de la France.

Magnenus (Jo.-Chrisost.). Exercitationes de tabaco. Ticini Regii, Magrius 4648. in 4to. 8. ff. et 492. pp.

L'auteur était professeur de médecine à Pavie.

Malmusi (Carlo). Museo lapidario modenese, descritto. Modena 4830. in 4to. fig. 5. fr.

Malvasia (Car. Ces.), Felsina pittrice (T. III. p. 249). Bol. 4678. 2. Vol. in 410.

Il est à remarquer que dans le I. I. pag. 171. lig. 4. dans un test petit nombre d'exempl. à propos de Raphaël l'auteur dit: entrare neells savia, per non dire umile, idea d'un Boccalaio Urbinate? Il faut peuser qu'il éet repent depuis de cette injure grossière contre un si grand homme, et qu'il a fait réimprimer le carton en y subsituant: entrare nells tanto dotts per

altro e ferace sempre idea del gran Rafaele? Cependant les amateurs de livres rares veulent avoir la première, qui se paye beaucoup plus chère que l'autre.

Le volume de Crespi est intitulé: Felsina pittrice tomo III. Mancini (Niccolò). Orazioni o discorsi istorici sopra la città di Fiesole. Firenze, Paperini 4729. in 4to. xu. et 245. pp. 3 fr.

Mancini (Pompeo). Illustrazione dell'arco d'Augusto in Fano, con una lettera di Bartolommeo Borghesi sul medesimo soggetto. Pesaro, Nobili 4826. in fol. 5. ff. 28. pp. 4. ff. pour la note des souscripteurs et 7. planckes grav. au trait 7 fr.

Manelmi (Evangelistae). Commentariolum de quibusdam gestis in bello gallico Francisci Barbari, seu de obsidione Brixiae an. 1438. e cod. Ms. edit. cum not. Io. Andr. Astezatus. Brixiae 4728. in 4to. 10. ff. xx. ct 109. pp. 4. ff. pour la table.

On doit trouver, après un textus documentorum 8. pp. et Difesa di tre documenti antichi. 24. pp.

Manetti (Alessandro). Carte idrauliche dello stato antico e moderno no della Valle di Chiana, e l'ivellazione dei canali meseri tale medesima, con un saggio sulla storia del suo bonificamento e sul metodo con cui vi si eseguiscono le colmate. Firenze, No-lini 1823. in fol. 10, pp. et 3. grandes cartes. 12, fr. Au suiet de ces traocuage faits dans la 20-li-l'Okiana, Youges per la superiora della collegation della collegatio

Fossombroni.

Manfredi (Hieron.). Centiloquium de medicis et infirmis. Bonon. de Bacielieriis 1489. in 4to.

Opuscule de 10. ff. sans chiffres en caract. romain, Manni (Domenico Maria).

Nous avons de cet auteur une foule d'ouvrages outre ceux au sont cités T. III. p. 258. Nous citerons les suivants.

Addizioni necessarie alle vite di Micbelangiolo Buonarroti e di P. Tacca. Fir. 4774. in 4to.

Degli occhiali da naso inventati da Salvino Armati. Firenze 4738. in 4to.

De florentinis inventis. Ferrariae 4734. in 4to.

Notizie istoriche intorno al parlagio, ovvero anfiteatro fiorentino. Bologna 4746. in 4to.

Memorie della fiorentina accademia degli Alterati. Firenze 1748, in 4to.

Delle antiche terme di Firenze. Fir. 4754, in 4to. Metodo per istudiare con brevità e profittevolmente le

storie di Firenze. Fir. 4755, in 8vo, seconde edition. Vita di Arlotto Mainardi, Venezia 4760, in 8vo, troisième édition. Manni, - Suit.

Le veglie piacevoli, ovvero notizie de più bizzarri e giocondi uomini toscani. Venezia 4762. 4. Vol. in 8vo. Reimprimé plusieurs fois.

Ricordanze della vita e pitture di Cosimo Ulivelli. Firenze 4772. in 440.

Il Serato florentino, o sia notizie dei Senatori florentini. Firenze 4774. in 410. deuxiène édition.

Del vero pittore Luca Santo. Firenze 4764. in 4to.

Vita di Niccolò Stenoue. Fireuze 4775. în 8vo.

Vita di Pietro Perna lucchese , impressore in Basilea. Lucca 4763. in 8vo.

Vita Bartholomaei Scalae. Flor. 4768. in 8vo.

Et plusieurs autres. De beaucoup de ceux ci-dessus il y a du grand papier. Manni a fait aussi une grammaire intitulée Lezioni di lingua Toscana. Firenze 1737, in 8vo. reimprimée en 1773,

Manuzzi (Gius.). Vocabolario della lingua italiana, giù compilato dagli Accademici della Crusca, ed ora muovamente corretto ed accresciuto. Firenze, Passigli 1833-40. 4. parties formant 2. gros. Vol. gr. in 8vo. 450 fr.

· Imprime a 3. colonnes, en caractères très menus, papier velin, avec portrait.

Marcello (Pietro). Vite de'prencipi di Vinegia, trad. da Lodovico. Domenichi, con le vite di quei preucipi, che furono dopo il Barbarigo fino al doge Friuli (cioè fino al 1558). Veuezia, Marcolini 1558. in 8vo. 6. ff. prilin. 371. pp. 5. ff. plus 2. biancs. 22. ff. pour la table, un pour le ragière, et un blanc.

Marchesi (Sigismondo). Supplemento istorico dell'antica città di Forli, iu cui si descrive la provincia di Romagna etc. Forli, Selva 4678, in fol. vui. et 959, pp. 42 fr.

Les pp. 814. à 830. contiennent les armoiries des familles nobles. Avant le frontispice se trouve une planche allegorique.

Marchi (M. Aur.). Dizionario tecnico-etimologico-filologico (della lingua italiana.) Milano, Pirola 1828. in 4to. xxv. et 325. pp. - Appendice. 326. a 74s. pp. - Supplemento, 1841. 302. pp. et 2. ff. ou commencement. 58 fr.

Marco – Di frate Marco dal monte Sancta Maria in Gallo dell'ordine de frati minori della provincia della Marcha di Aucona fu composto questo libro delli Comandamenti di Dio, del Testamento, vecchio et nvoro et sacri canoni (Tout cela est sur le frontispice en lettres capitales, et au dessous une fig. en bois). In Fireuze, Miscomini 4494, in 460.

Édition sans chiffres ni reclames, sign. a-l. Au verso du f. b. iiii, et à la page suivante sont deux curieuses fig, en bois.

Mareno (Pietro). Compendio della stirpe di Carlo Magno et Carlo V. imperatori. Ven. Bindoni 4545. in 8vo. 8. ff. dont un blanc au commencement et 84. ff.

Petit volume, fort rare.

Marini (Gaetano). Degli archiatri pontificii. Roma 4784. 2. Vol. in 4to. (T. III. pag. 282).

Il y en a des exempl, sur grand papier.

Le Tome II. finit à la page 393. (cotée par erreur 193) plus 2. pp. d'errata. On doit trouver après, acec un nouveau frontspice l'ouvrage suivant, comme l'auteur l'annonce dans la preface. BEATPON. in quo maximum pontificum archiatros Prosper

Mandosius spectandos exhibet. Romae 4784, in 4to. 456. pp.
Mariti (Gio.). Istoria dello stato presente della città di Gerusalemme. Livorno 4790. 2. Vol. in 8vo. 6 fr.

Marliani (Barth.). Antiquae Romae topographia. Romae, Ant. Bladus. 4534. ult. mensis maii in 8ve. 46. et 470. ff. et 2. pour Perrata.

Ce vol, fut reimprimé de suite a Lyon, chez Grephius, prid. Kl. septembris de la même ande. L'ouvrage est divisé en sept livres et n'a point de fg. L'édition de Rome, Dorici 1544, in fol. acce fg. Voy. T. III., p. 285) est un ouvrage tout a-fait différent de celui-ci et il n'est divisé qu'en cinq jivres. Il est singuler que dans ce dernier l'auteur ne nomme jamais son précédent ouvrage. Argeleil (Seript, Mediol. T. II. p. 885) n'a pas comme cette différence, ni même l'édition de Bladus, et donne celle de Loro comme la première.

Martialis epigrammata. Ferrariae 4474. in fol.

Nous ignorous si dans les quatre exemplaires de cette édition extrémement rare, mentionnés dans le T. III. p. 304. — on a compté celui qui appartenait à la bibliothème Reina de Milan, Quoiqu'il en soit, ce dernier a été acheté en 1834, par le gouvermement de Toccane, qui l'a payé aussi 3000 fr. et il a été ajouté à la fameuse offection D'Éci dans la bibliothème Laurentieme.

Martinelli (Vinc.). Istoria d'Inghilterra. Londra, P. Molini. 4770. Vol. 3. in 4to. 20 fr.

Cette histoire arrive jusqu'à 4714. Elle a eu très peu de succès. Au T. I. doit se trouver le médaillon de l'auteur gravé par Bartolozzi. — Voy. Boccaccio Decameron de 4766.

Martini (Francesco di Giorgio; architetto senese del sec. XV). Trattato di architettura civile e militare ora per la prima volta pubblicato per cura del cav. Cesare Saluzzo, con dissertazioni e note per servire alla storia militare italiana. Torino, Chirio e Mina 1841. 2. Vol. in 440. avec portrait et un atlas de 38. pl. oravées. In fol.

Cet ouvrage important n'est pas en vente. On en doit la publication à la pieriessité de M. le Chen. Cézar Satusza gouverneur des dues de Savoic et de Gènes qui a fait les frais de l'édition qui est fort belle et très soignée. La collotion du teste avec piuséurur Mis. en mote, la cet de l'auteur, les dommens qui cocompagnent l'auvrage et les savontes Mémoires qui le suivent et qui servent à lityletre l'histoire millitaire de l'Italie à cette epoque, c'est a dire fout le tome second et une bonne partie du premier , sont fouvrage de M. Charles Promis.

- Marulii. Su l'architettura e su la nettezza delle città, idee del Cavaliere Marulii. Firenze (Pisa) Molini 4808. in 410. vin. et 450. pp. avec 3. planches et des vignettes dans le texte 44 fr. Très jolie édition en papier fort.
- Mascardi (Agost.). La congiura del conte Gio. Luigi de Fieschi descritta. Venezia, Scaglia 4629. in 4to 4. ff. et 410. pp. 3 fr.
- Massimi (Pacifico). Poesie inedite in lode di Baccio II. Baglioni, con una narrazione delle sue gesta da G. B. Vermiglioli. Perugia, Baduel 4818. in 4to. 3 fr.
- Matani (Ant.). Delle produzioni naturali del territorio pistolese, relazione istorica e filosofica, Pistoja, Bracali 4762. in 4to. viii. 204. pp. avec une carte 5 fr.
- Matthaeii (Ant. Felicis). Ecclesiae pisanae historia. Lucae, Venturini 4768-4772. Vol. 2. in 4to. 42 fr.
- Mazzi (Niccolò). Vita di Guidobaldo duca d'Urbino, e di Elisabetta Gonzaga sua consorte. Firenze, Torrentino 1555. in 8vo. pic. 206, pp. 3 fr.
- Mazzoldi (Angelo). Delle origini italiche e della diffusione dell'incivilimento italiano all'Egitto, alla Fenicia, alla Grecia etc. Milano 1840. in 8vo, 6 fr.
- Medallic history of Napoleon, a collection of all the medals, coins and jettons relating to his actions ad reign, from 1796, to 4815. London 1819: in 4to. viii. et 412. pp. 4. ff. d'index et 60 planches.

Supplement to the same. London 4821, in 410, 42, pp. et 14. planches du num. LXI. a LXXIV.

Prix des deux volumes 84 fr. Le texte est de M. Millingen, et c'est à tort qu'on l'a attribué à M. Millin dans la traduction française de cet ouvrage. Voy. Manuel T. III. p. 394.

- Meditazione sopra l'albero della croce, testo inedito del buon secolo della lingua (pubblicato da Luigi Rigoli). Firenze, Ricci, 4819. in 8vo. 2 fr.
- Mellini (Domenico). Trattato dell'origine, fatti, costumi é lodi di Matilda. Fiorenza, Timan 1609. in 4to. 6. ff. 160. pp. 2. ff. pour la table. 4 fr.

Seconde élition. À la page 123, on trouve, avec un nouveau frontispice: Lettera apologetica di Dom. Mellini in difesa di alcune cose già scritte da lui, riprese da D. Bened. Luchini. - voyes. Luchino.

 Vita del fauosissimo capitano Filippo Scolari, chiamato Pippo Spano, conte di Temesvar etc. Firenze, Sermartelli 4606. in 8vo. 96. pp. 2 fr.

Dans cette edition, pag. 72. il y a une Nobile e curiosa agginnta di Dom. Mellini, qui manque dans la precédente de Florence. Marescotti 1569.

- Memorie istoriche di più uomini illustri pisani. Pisa , Prosperi 1790. a 92. 4. Vol. in 4to. 17 fc.
- Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia (raccolte da Domenico Schiavo), Palermo 4766, 2. Vol. in 8vo. fig. 6 fr.
- Memorie originali italiane riguardanti le belle arti. Bologna 4840, et années suiv. in 8vo.

Cet ouvreye publié par les soins de Michelangiolo Gualandi peut faire suite au Carteggio inedito d'artisti, l'Oyez cet article j. ll en a paru 6. vol. et on promet une continuation; chaque vol. vaut 6 fr. Metastasio le opere - Yoyez T. 111. pag. 375:

Ce serait une entreprise fort loborieuse si l'on voulait-faire l'énumeration des éditions, même au dessus du médiocre, des oeuvres de cet auteur, qui pendant un certain temps a obtenu une vogue des plus brillantes, et que nous croyons bien meritée. Ou'il suffise de savoir que pendant quelques années l'éditeur Antonio Zatta de Venise en a publié, chaque année, une élition nouvelle en différents formats, et quelquefois avec figures, ou des jolies vignettes. Entre autre en faisant usage de la même composition d'une édition in 12110. il en publia une en 1782, en 7. vol. in 410. à 2. col. avro les fig. entourées d'un encadrement gravé. Aujourd'hui on chercherait en vain même quelques restes de ces éditions, toutes detruites par l'usage. À présent cet auteur est passé de mode, et les éditions de ses ouvrages encombrent les boutiques des libraires. La manie du romanticisme passera à son tour et on reviendra, il faut l'esperer, à la belle litterature classique. Les oeuvres de Metastasio reprendrons alors leur place.

Nous nous Dornerons à faire remarquer que de l'édition de Florence 1819-23. 6. vol. in 8 vol. il y a dit grand popier vicili format petit in 4to. et que pour le contraire l'édition de Florence, Molini 1826. 6. vol. in 24mo. n'a pas été tirée sur grand papier, mais seulement sur papier vella anglais même format. Nous pourrions citer plusteurs autres éditions fort folies, mais nous ne voulons pas oublier celle de Padova, tipografia del Seminario 1816. 17. Vol. in 8vo. qui est fort belle, et dont il y a des exempls. sur grand papier.

Micali (Gius.). Monumenti inediti a illustrazione della storia degli antichi popoli italiani. Firenze 1844. un col. in 8vo. de 440. pp. avec un atlas in fol. de 60. planches gravées au trait 60 fr.

C'est par erreur qu'on a annoncé dans le T. III. p. 383. du Manuel que l'auteur allait publier une nouvelje édition de la Storia degli antichi popoli Italiani avec des nombreuses additions. Ce n'est que ce volume qu'il a publié et qui serve de complement a la usuité histoire.

- Michelius (Petr. Ant.). Catalog®s plantarum horti caes. florentini, editus, continuatus et ipsius horti bistoria locupi. a Jo. Targionio Tozzettio. Flor. 4748. petit in fol. LXXXVIII. et 485. pp. avec 7. planches. 6 fr.
- Migliore (Ferdinando Leopoldo del). Firenze città nobilissima illustrata. Firenze, Stamperia della Stella 4654. in 4to. 40. ff. 571. pp. 8. ff. pour la table 45 fr.

Volume fort rare. Il faut faire attention que les cinq planches qui doivent s'y trouver ne manquent pas, quoiqu'elles soient moins en dessous du mediocre.

- Millingen. Recueil de quelques médailles grecques inédites. Rome, de Romanis 4842, in 410, fig. 8 fr.
- Considérations sur la numismatique de l'ancienne Italie. Florence 1841. in 8vo. X. et 268. pp. plus un f. pour l'errata. Avec un supplement. Flor. 1844. in 8vo. 32. pp. et deux planches de Médailles. en tout. 9 fr.
- Minadoi (Tomaso). Historia della guerra fra turchi e persiani. Venezia, Muschio 4588. in 4to. 46. ff. 383. pp. et 44. ff. pour la table avec une jolie carte d'une partie de l'Asie.

Deuxième édition corrigée et augmentée par l'auteur, qui d'agrès as delicace à Sicete V. parait avoir publié es première édition de 1881. à Rome, J'Ornerio, par ordre de ce pape. L'ouvage a été écrit sur les lieux mêmes, où l'auteur dit qu'il a demeuré pendant sept ans.

- Minorhetti (Cosimo), Relaziono delle sante reliquie della metropoliana di Fireinz fatta nel 1615. pubblicata con note da Francesco Cionacci, e giunta di tre discorsi di F. Cionacci dell'origine del canto ecclesiastico etc. Bologna, Monti-1685. in 4to. 82, et 47, pp. -un f, pour Terrata.
- Miscellanei di varia letteratura. Lucca 4762-72. 8. Vol. in 42mo.
  46 fr.

  Cest une collection d'opuscules historiques, scientifiques et
- C'est une collection d'opuscules historiques, scientifiques et littéraires.

  Moglia. - Collezione di soggetti ornamentali ed architettonici, in-
- ventati e disegnati da Domenico Moglia. Milano 4837. in fol. front. gr. 3. ff. prelim. 56. planches et 2. ff. pour la table 27 fr.
- Molossi (Lorenzo). Nuovo elenco di voci e maniere di dire biasimate, e di altre che sembrano di buona ragione e mancano ne'vocabolari italiani. Parma, Carmagnini 1830-1844. petit in 8vo. xvi. et 848. pp. 40 fr.
- Moneti (P. Francesco). La Cortona convertita, con la ritrattazione, ed altri bizzarri componimenti poetici del medesimo autore. Amsterdam, Fraymann 1790º (Firenze) in 8vo. avec portrait 3 fr.
  - C'est la meilleure édition d'un poème satyrique et bizarre qui a été reimprimé plusieurs fois.
- Morcelli (Steph Ant.). Africa Christiana. Brixiae, Bettoni 4816-47. 3. Vol. in 4to.
  - Cet, ouvrage important, dont il y a des exempl. sur gr. pap. est devenu rare. Comme il n'est cilé qu'en passant à la page 456. du T. III. nous avons voulu le signaler particulierement.
  - Moreni (Domenico). Bibliografia storico-ragionata della Toscana, o sia catalogo degli scrittori che hanno iliustrata la storia delle città, luoghi e persone della medesima. Firenze Ciardetti 4805. 2. Vol. in 440, 44 fr.
    - Ouvrage fait avec beaucoup de soin, et remplt de notices bibliographiques intéressantes. Il y a sans doute des omissions et quelques erreurs, mais on sait bien que les ouvrages de ce genre ne sont jamais parfaits.
  - Serie d'autori di opere risguardanti la celebre famiglia Medici.
     Firenze 1826. in 8vo. 3 fr.
  - Annali della tipografia fiorentina di Lorenzo Torrentino. Edizione seconda. Fir. 1849. in 8vo. 3 fr.
    - Cette seconde édition a effacée la première de 1841.

      Notizie istoriche dei contorni di Firenze. Fir. 1791-95. Vol.
  - Notizie istoriche dei contorni di Firenze, Fir. 1791-95. Vol. 6. in 8vo. rare 40 fr.

Moreni. — Delle tre sontuose cappelle medicee, situate nell'imperiale Basilica di S. Lorenzo, discrizione istorico-critica. Fir. 4813, in 8vo. 3 fr.

On a plusieurs autres ouvrages du même auteur, qui a publié aussi, d'après les Mss. des bibliothèques de Florence, plusieurs écrits qui servent, la plus part, à illustrer l'histoire de cette ville.

Moresini (Audrea). L'imprese et espeditioni di Terra Santa, et l'acquisto fatto dell'impero di Costantinopoli dalla repubblica

di Venetia, Venetia, Pinelli 4627. in 4to. 8. ff. et 279. pp. 4 fr. Morigia (F. Paolo), Historia dell'antichità di Milano (fino al 4591). Venezia, Guerra 4592. in 4to: 46. ff. prel. et 710. pp.

Morosini (Paolo). Historia della città e republica di Venetia. Ven.

Baglioni 4637, in 4to. 42. ff. et 632. pp. 5 fr.

Cette histoire arrive jusqu'à l'année 4487.

Morrona (Alessandro da). Pisa illustrata nelle arti del disegno. Livorno 4842. 3. Vol. in 8vo. fig.

Deuxième édition beaucoup plus complette que la promière. Il y a aussi un abrégé 1821, en un vol. qui n'est qu'une simple guide pour l'étranger.

Moscardo (Lodov.). Historia di Verona dall'origine sua al 4668. Verona, Rossi 4668. in 4to. 4. ff. 556. pp. 30. ff. pour le table 7 fr.

Reimprimé en 1688.

Motetti noui et chanzoni fraciose, a quatro sopra doi. Venetiis opera Andrea Antiqui, impensis Luce Antonij de giunta floretini, anno 4520, in 8vo. obl.

Petit vol. de 38. fraillet avoc musique imprimée. Le volume contient 32. pièces, dont dix sont des hymnes socrés en latin, et 22. madrigaux amoureux en français. La musique est de Mouton, de Prioris, d'Adrien, de Brunel, de Lerues, de Divitis et de Passoris. L'imprimeur est contemporain du clébro Ottoviano Petrucci de Possombrone, inventeur de l'art d'imprimer les notes musicales avec des caractères mobiles, et l'édition resemble beaucoup à celles de ce dernier. Panser ne nomme pas, non seulemont ce volume, mais il n'a pas même parté de cet imprimer qu'en citant un seul ouvrage imprimé par Ottaviano Petrucci, et qui n'est pas de musique. Le frontispice est en lettres gébiques en rouge. Au dessous des mots -de-Sessus est le petit écusson de la fleru de lys dans un petit encodrement et les lettres L. A. des Junte.

Registre A. B. 1. à 10.

- Mozzi (Marco Antonio de'). Storia di S. Cresci e de SS. compagni martiri, e della chiesa del medesimo santo posta in Valcava nel Mugello. Fir. Albizzini 1710. In fol. avec pl. et vignettes.
- Munstero (Sebast.). Cosmographia universale, nella quale secondo che n'haruto parlato i più veraci scrittori, son designati i siti di tutti gli paesi etc. Colonia, Byrckmanno 4575. in fol. 34. ff. prel. et 4337. pp.

On ignore le nom de l'auteur de cette traduction dont il criste aussi une édition de Basilea, Enrico Pietro 1558. In fol. non cetée par Hoym. Les nombreuses fig. en bois repanduse dans l'ouvrage auront probablement servi pour l'édition originale, en allemand, de Bâle 1550, ainsi que pour les traductions en latin et en talém.

Muratori (Lodovico). Annali d'Italia. Firenze, Marchini 4827-1832.
40. Vol. in 8vo. 480. fr.

Bonne édition, contenente les prefaces de Castellano, une continuation jusqu'à l'année 1827, par un auteur anonyme, (Fr. Del Soldato) et la table alphabetique des matières.

# N

- Naccari (Fortunato Luigi). Flora veneta, o descrizione delle piante che nascono nella provincia di Venezia. Venezia 1826-28. Vol. 6. in 4to. 22 fr.
- Nardi (Jacopo). Istorie della città di Firenze, ridotte alla lezione dei codici originali, con l'aggiunta del x. libro inedito, e con annotazioni per cura di Lelio Arbib, Firenze 4838-4844. Vol. 2. in 8vo. 2011.

Bonne édition qui arrive à l'année 1552, avec une table alphabetique.

- Neander. Talvacologia, hoc est tabaci seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmacoulca etc. Per Joannem Neandrum Bremanum. Lugd. Bat. Isana Elzev. 1636. in 4to. Frontispice grave', portrait, 18. ff. 256. pp. et 2. iff. entremelés de plusicurs piles gravures.
- Nelli (Giambatista Clemente). Saggio di Storia letteraria fiorentina del secolo XVII. Lucca 1759. petit in 4to. 4. ff. 144. pp. et une planche.
- Neri (Pompeo). Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete, e le difficoltà di prefinirlo e di sostenerlo. (Milano) 1753. in fol. 122. pp. suivies de 87. ff. non chiffrés, cont. xxv. pièces justificatives.

Le célèbre Pecchio dans son Storia dell'economia pubblica in Italia, parle très favorablement de cet ouvrage, et l'appelle un manuel indispensable à tous les directeurs de la monnoye. La date et le nom de l'auteur sont au bas de la page 182.

Nerinii ( D. Felicis ). De templo et coenobio SS. Bonifacii et Alexii historica monumenta. Romae, Barbiellinus 4752. in 4to. fig. 31, et 600. pp. 6 fr.

Nicolai (Petrus).

Ad S. D. D. N. Clementem VII. Opus de immortalitate animorum secundum Platonem et Aristotelem, Petri Nicolai Faventini philosophi ac medici. Faventiae, Joan Maria ex Simonettis 4525. in fol. Li. ff. numérotés. Bonné édition caract. rom.

Nous citons cet ouvrage qui n'est pas important, mais parceque Panzer ne cite aucun ouvrage imprimé à Faenza. Celui-ci serait donc le seul.

Nicolai (Niccolò de). Le navigazioni et viaggi nella Turchia . . . . . trad. di Francese da Francesco Flori da Lilla aritmetico. In Anversa, Gugl. Silvio 4577. in 440. fg. en bois 8. ff. dont un blanc, 325. pp. et 49. ff. à la fn.

Cette traduction, ornée de beaucoup de jolies figures en bois n'est citée qu'en passant dans le T. III. p. 516. col. 2. du Manuel, mais nous avons voulu la signaler parcequ'elle est rare et a été payée 15 fr. à la cente Reina.

Nobili (Leopoldo). Memorie ed osservazioni (di fisica) edite ed inedite, colla descrizione ed analisi de'suoi apparati ed istrumenti. Firenze, Passigli 4834. 2. Vol. in 8vo. fig. 40 fr.

Noort (Adrien du). Description du penible voyage faict entour de l'Univers etc. avec quatre navires, le 2. Juillet 4598. etc. translaté du flamand. Amstelredame, Claessz 4602. in fol. avec fig. 61. pages numérotées.

Dans le Manuel, article Noort, on renvoie pour cet ouvrage à l'article Description, mais on a oublié de le porter à cette place. Nota (Alberto). Commedie. Firenze 4827-28. 7. Vol. in 46mo. 49 fc. Onsième édition à la quelle il faut ajouter.

- Dette, seconda raccolta, corretta dall'autore. Torino 1836, 2. Vol. in 16mo. 6 fr.

Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca modanese di Girolamo Tirabeschi. Reggio, Torregiani 1833-37. 5. Vol. in 410. 42 fr.

C'est une collection de biographies des auteurs des états de Modène qui ont veeu de 1786. a 1833. avec des notices de leurs ouvrages. Ces biographies sont écrites par plusieurs hommes de lettres. Novelle (quattro) narrate da un maestro di scuola (Cesare Balbo).
Torino, Pomba 1829, in 16mo.

Deuxième édition avec un joli portrait. Ce petit vol. a été réimprimé plusieurs fois.

Novelli (Franc.). De urbis Florentiae ac mediceae familiae nobilitale, commentarius. Romae, Vuillettus 4603. in 4to. 2. ff. et 28. pp. Opuscule rare.

Nunziatura in Irlanda di monsig. Gio. Bat. Rinuccini arcivescovo di Fermo negli anni 1615. a 1649. pubblicata sui mss. originali, con documenti illustrativi da Gius. Aiazzi. Firenze, Piatti 4844. in 8vo. 7. fr. et sur pap. vel. 9 fr.

0

Obsequens (Julius). De prodigiis cum not. Joan Schefferi. Amst, Boom 4679, petit in 8vo.

Jolie édition et la première avec les notes de Scheffer.

Odoni (Rinaldo). discorso per uia peripatetica, ove si dimostra se l'anima, secondo Aristotele, è mortale o immortale. Venezia (Aldo) 1557. in 4to. 4. et xxvv. ff. Belle diltion caract. romains.

Officium B. M. V. - Incipit officium beate Marie Uirginis secudum.
consuetudinem romane curie. Neapoli, Mathias Moravus 4478.
in 16mo.

Très belle édition en gros caractères rom. imprimé en rouge et noir, non cité par Panzer. Nous en avons sous les yeux un très bel exemplaire orné d'initiales peintes en couleurs et figures aussi en couleurs.

Le volume n'a ni chiffres, ni registre, ni reclames. Il commence par le calendrier en 12. ff. après les quels commence le texte intitulé comme ci-dessus.

Officium B. Mariae Virginis. Ferrariae, Laur. de Rubeis 1497. in 24mo.
Très rare, imprimé en rouge et noir en caract. goth.

Le vol. n'a point de titre. Au verso du 1. f. on its: Beatus Beda presibiter, et au desous une figure no bies perp. Beda assispar terre un livre à la main et devant une sphère. Au f a i j commence le calendrier qui occupe 12. ff. Le f. suicont au recto est blanc et au verso un expéce d'avis, imprimé en rouge qui s'étend au recto de la page suiconte, au verso de la quelle est une Oratio previn reliquis corbo. et offo. Le f. suivonnt est blance au recto, et au verso est une fg. en bois, répreu. la créche. Suit l'office de la Vierge qui occupe les sign. a-z. et.? tous de 8. ff. Sur l'avant dernier il y a la date suitante en rouge. Ferrario per Magistra. Laurentium de rubeis de Ualentia. Anno doni. 1497. die 13. Julii. Sur le dernier f. est la marque de l'imprimeur, qui est suivici de 16. ff. de la même édition, mais sans signature, dont le premier et le dernier sont blance, et les outres contiement: Corona gloriose semp. virginis Marie, et finissent par les mots: Impressos. Perrario p. magistrum Laurentium. Phiss. Dans ce dernières pages sont sept pet, fg. en bois.

- Opuscoli scientifici. Bologna 1817–1823. 4. Yol. Opuscoli letterarii Bologna 1818–1820. 3. Yol. – Nuova collezione d'opuscoli, anno 1824. Scientifici 1. Yol. e letterarii 1. Yol. En tout 9. col. in 8vo. 68 fr.
  - C'est tout ce qui a paru de cette collection. Tous ces opuscules sont d'auteurs contemporains et bien choisis, que l'on rechercherait en vain séparement.
- Orlandi (Pellegrino Antonio). Notizie degli scrittori bolognesi e delle opere loro stampate e manoscritte. Bologna, Pisarri 1714. in 4to. 356. pp. 5 fr.
- Orsini (Ignazio), Storia delle monete della repubblica fiorentina. Firenze, Viviani 4760. in 4to. Lvi. et 327. pp. et 6. planches, dont 4. gr. sur bois.
  - Storia delle monete de granduchi di Toscana della casa de Medici, e di quelle di Francesco di Lorena. Firenze, Giovannelli 4756. in 4to. xi. et 448. pp. avec 29. planches. Les deux ouerages ensemble 14 fr.
- Ottoboni (Cardinale). Carlo Magno, festa teatrale in occasione della nascita del Delfino. Roma, de Rossi 4729. in 4to. 64. pp. avec 14. planches.
  - Cette pièce fut mise en musique par Costanzi. La preface est en italien et en français.
- Ovidius. (Addition au T. III p. 595). Metamorphoses cum luculentissimis Raph. Regii enarrationibus etc. Tusculani , Paganinus 4526. in 4to. 8. et cu. ff. plus un blanc.
  - Édition avec des fig. en bois, fort ordinaires, tout-a-fait semblable a celle ci-dessous, des livres De arte amandi, imprimée dans cette même année.
  - Le même imprimeur avait fait paroitre sous la date Mensis mait 4521. une édition in 64. du teate seul de cet ouvrage, imprimé en très petits caract. et toujours de la même forme singulière. Ce petit vol. in 64mo. a 34. et c.xx. ff.

Ovidius - Addition au T. III. p. 597.

Libri de arte amandi et de remedio amoris, una cum luculentissimis commentariis Barthol. Merulae. Tusculani, Alex. Paganinus 4526. in 440. Lyı. ff.

Édition rare et très remarquable par les curieux caractères de Pagamino. Le frontispice est entouré d'un joli encadrement et en tête de chaque livre il y a une figure en bois. Le commentaire est tout autour du texte.

- Le susdit, addition au T. III. p. 596.

Epistole haeroidum novissime recognitae aptissimisque figuris excultae, commentantibus Volsco, Ubertino et Ascanio etc. Venet. Bernard. de Tridino 4546. in 44o.

Édition curieuse, en caract, menus dont les optieux comment, cevironnent le texte dans chaque page. Le vol. a CXXVIII. fl. chiffrés, dont l'ovant dernier est marqué, por erreur, CXXXII. et dernier cont, la table pour les comment, est marqué par erreur CXXXII.

- Le susdit, addition au T. III. pag. 604.

Parmi les nombreuses réimpressions de la traduction en vers par Anquillare de Métamorphoses é l'oxide, nous aimons d'en notre quelques uncs de Venise fort remarquables par la nettété de l'impression et par la petitiesse de ses caractères, qui ne la cetent pas aux modernes de l'elèctring, et que l'on peut livre sans se faiguela vue. Telles sont celles de Deuchino 1687, pet, in 8vo. caract. rom. à 2. col. - de Zalitri 1691. méme format en aract. id. de Guerigii 1614, in 21mo. caract. rom. - de Misserini 1624, in 24mo caract. id. et autres.

- Le susdit, addition au T. III. pag. 604.

Epistole d'Ovidio di latino in lingua toscana tradotte et nuouamente con somma diligentia corrette. In Vinegia 1537. in 8vo. 75. ff. avec jolies fig. en bois.

Traduction en prose par Carlo Figiovanni, dont le nom, suivant Haym, se trouve dans une édition de Ven. Vitali 4532. reimprimé à Ven. Niccolini 4532. et 4547. et Ven. Vitali 14548. Volcarizzamento della nistola d'Ordio, testo dal bron secolo

 Volgarizzamento delle pistole d'Ovidio, testo del buon secolo della lingua, citato dagli accademici della Crusca (pubblicato da L. Rigoli). Firenze, Garinei 4849. in 8vo. 3. fr.

Il y en a sur grand papier et sur papier bleu. C'est la même traduction publiée premièrement par Riessinger à Naples (Voy. T. III. p. 604), mais corrigée d'après un Ms. de la bibliothèque Riccardi. p

Paaw (Petrus). Succenturiatus anatomicus, cont. commentaria in Hippocratem de capitis vulneribus, additae in aliquot capita libri vin. C. Celsi explicationes. Lugd. Bat. Colster 4616. in 4to. 4 fr.

Fort jolie édition avec belles gravures imprim. dans le texte. Le portrait de l'auteur est imprimé au verso du frontispice, qui est en rouge et noir. Le comment sur le texté grec du traité d'Hippocrate occupe 40. ff. et 270. pp. Le traité de Cetse en a 438.

Pacichelli (Gio. Bat.). Il regno di Napoli in prospettiva, diviso in dodici provincie. Napoli, Muzio 4703. 3. Vol. in 4to. avec beaucoup de fig. fort ordinaires 20 fr.

Pagnozzi (G. R.). Geografia moderna universale, ovvero descrizione fisica, statistica, topografica di tutti i paesi conosciuti della Terra. Firenze, Pezzati 1824. 45. Vol. in 8vo. avec cartes 80 fr.

Pallavicino (P. Sforza). Della vita di Alessandro VII. libri cinque. Opera inedita. Prato, Giachetti 1839. 2. Vol. in 8vo. 12 fr.

Palmeri (Niccolò). Somma della storia di Sicilia (fino al 4759). Palermo 4834-40. 5. Vol. in 8vo. 49 fr.

Pansa (Paolo). - Opera peregria. e tersa del facondissimo Pansa: ne la quale chel amare sia licito: in qual modo amar si debba: si conclude. Papiae, suspiciis Bernardini Garaldi saturnalibus coccex quarto Nonas Martii, in 4to. goth...ff. sans chiffr. ni red. sion -a de 8. ff. ct. h. de 5. ff.

Déscription du Vol. Au dessous du tirre ci-dessus qui est en grand caractères goth. disposé en forme de cone rencrest, est un aris. Al candido lector. Il pagano Baldassaro Parthenopeo, dans le quel Féditer del que l'auteur, né dans la Ligurie a fait plusieurs autres ouvrages tant en prose qu'en vers, en italien et en latin. Au recto du 2mm, l'auteur plus pensa dons est une dédicace Divas Fulvia e Philipeanie virguncularum quotiquot vivuni et quotiquot vivarenut venusitissima est houestiss. hoc opueculum quantituncunq: est Paulus Pensa donn dicabat. Au recto du f. suivant sig. a 3. commence l'ouvrage are l'initialation suivante: Esga initialata phyligenia interlocutori Saturnio pastore e sylvano dio de gli boschi. La date est au recto du dernier f. au verso du quel est l'eratot.

Le ne trouve cité cet ouvrage par les bibliographes. Haym cité de lui une Vita d'Innocenzio IV, impr. à Naples en 4601. Quadrio porte son nom sur la liste des auteurs de la scelta di stanze raccolte dal Ferentilli 4571, et réimpr. plusieurs fois. Cette égloque est en prose. L'exempl, sur le quel j'ai faite ettle description, je l'ai céde en 4814, a D. Cajeam Melsi de Milán.

Panvino (Onofrio). La cronologia ecclesiastica, trad. dal latino ed ampliata fino al 4606. da Bart. Dionigi. Venezia Barezzi 4643.

in 4to. 7. ff. 222. pp. 2 fr.

Paoli (Paolo Antonio). Dell'origine ed istituto dell'ordine di S. Giovambatista gerosolimitano, detto poi di Rodi, oggi di Malta. Roma 4781. in 4to. xii. 500. et xcix, pp. 6 fr.

Papi (Lazzaro). Commentarii della rivoluzione Francese dalla congregazione delli stati generali, fino alla morte di Luigi XVI. Bastia 4836. 3. Vol. in 8vo. - Detto dalla morte di Luigi XVI. fino al ristabilimento del Borboni. Lucca 4830-34. 6. Vol. in 8vo. Les 9. Vol. 34 fr.

Ouvrage qui a obtenu le prix de l'Accademia della Crusca. Les trois premiers vol. ont été imprimés en Corse, parceque la Censure n'en a pas permis l'impression a Lucques. Nous avons du même auteur:

Lettere sull'Indie orientali. Pisa 4802. 2. Vol. in 8vo. 6 fr. dont il y a des exempl. sur gr. pap. Réimprimé, avec additions a Lucaues en 4819. 2. Vol. in 8vo.

Papini (Giovannantonio). Lezioni sopra il Burchiello. Firenze, Paperini 4733. in 440. xxxiv. et 236. pp. avec un portr. 5 fr. (Voy. T. I. p. 495. à la fin de l'article Burchiello).

Il y en a des exempl, sur gr. pap.

Parigi (A.). Notizie del cardinale Roberto Nobili, degli altri illustri Poliziani e della città di Montepulciano. Montepulciano, Fumi 4836. in 8vo. 200. pp. 3 fr.

Parnaso italiano (antico j. Venezia, Andreola 4820-21. 46. Vol. in 46mo. 32 fr.

Cette collection contient: Le poesie liriche de'poeti del primo e del secondo secolo; il Pataffio di Brunetto Latini; le poesie di Dante; i Documenti d'amore di Franc. Barberino; il Dittamondo di Fazio degli Uberti; l'Acerba di Gecco d'Ascoli; le rime del Petrarca e la Tessiel del Boccacio; tossa arce des notes.

Paruta (Paolo). Discorsi politici nei quali si considerano diversi fatti illustri ememorabili di principi e di repubbliche etc., aggiuntovi un suo soliloquio. Venezia, Nicolini 4599. in 4to. 22. ff. dont 2. blanc. 636. pp. et 21.5pp. pour le soliloquio. Il y a des ex. sur gr. pap. C'est par erreur que Haym cite un édit. de 1549. qui n'existe pas. Réimprimé à Siena, Porri 1827. 2. Vol. in 8vo.

Pasetti (Ant. Maria). Proverbi notabili, sentenze gravi e detti singolari ed arguti di diversi autori raccolti et accomodati in rime. Ferrara, Baldini 1640. in 42mo. 585, pp.

C'est un poème en cinq parties qui n'est pas cité par Haym. Pastarino. Instructione sopra la universal peste et frenetico morbo d'Amore. Agli innamorati giovani bolognesi. Bologna, Rossi 4584, in 4to.

Opuscule de 21. pp. jolie édition, caract. rom, les pages sont entourées d'un encadrement.

Paulinus a S. Barthotomaeo (fr.). Amarasinha. Sectio prima de Caelo ex tribus ineditis codd. indicis Mss. Romae, Fulgoni 1798. in 4to. 3 fr.

Paulus Diaconus - T. III. p. 660.

Storia de'fatti de' Longobardi, trad, e illustrata con note di Quirico Viviani. Udine 4826. 2. Vol. in 46mo, 4 fr.

Cet ouvrage avait été traduit déjà par Lodovico Domenichi, Ven. Giol. 4548. in 8vo. 99. ff. et 5. pour la table, réimprimé en 4558. et depuis.

Pausaniae veteris Graeciae descriptio. Romulus Amasaeus vertit; accessit rerum locupletis index. Florentiae, Torrentinus 4551. in fol. 432. pp. et 39. ff. pour l'index.

Première édition de cette version dedice au cardinal Alexan. Farnese, neveu de Paul III. Elle est très belle en caract. rom.

Pazzi (Antonio). Vite dei pittori. Voyez Gori (Ant. Fr.). Museum florentinum. T. II. p. 433.

Les deux vol. de cet ouvrage sont très rares et manquent souvent dans les exempl. du Museum florentinum, dont on trouve des exempl. dans les quels manquent aussi les 8. Vol. précédents des Vite del Pittori, et par consequence ne se component que de six vol. les quels rior pionit de valou.

Pecci (Gio. Ant.). Memorie storico-critiche della città di Siena (de 4480. à 4559). Siena, Bindi 4755-60. 4. Vol. in 4to. 20 fr.

Pergamo (il) scolpito in marmo da Benedetto da Maiano nella chiesa di S. Croce di Firenze, disegnato da F. Pieraccini e inciso da Giovan Paolo Lasinio, Firenze 1833. très grand in fol. 4. ff. imprimés et 7. planches 23 fr. Avant la lettre 33 fr.

Persico (Gio. Bat. da). Descrizione di Verona e della sua provincia. Verona 1820-21. 2. Vol. in 8vo. fig. avec un appendice. p. 309. a 348. et xxvi. pp. d'index 12 fr. Perticari (Giulio). Opere, Bologna, Guidi 1838-39. 2. Vol. in 8vo. 16 fr.

Cet auteur etait gendre du célèbre Vincenzio Monti, La plus part de ses ouvrages sont sur la lanque italienne,

Perucci (Francesco). Pompe funebri di tutte le nazioni del mondo raccolte dalle storie sagre e profane. Verona, Rossi 1639, in fol. 6. ff. et 97, pp.

Il y a beaucoup de fiq. imprim. dans, le texte.

Petrarca. Poesie minori col testo latino etc. Illustrate da Domenico Rossetti. - Rectification de l'article T. III. pag. 709.

Le troisième et dernier volume de ces poésies a paru. L'ouvrage en 3. Vol. 1829, 1831, 1834, en 12mo. 14 fr. en 8vo. 21 fr.

Nous saisissons cette occasion pour faire remarquer que lors qu'on veut acheter les poésies de Petrarque, soit manuscrites, soit imprimées dans les xv. et xvi. siècles, il faut s'assurer si les trois sonnets contre la cour de Rome n'ont pas été effacès ou dechirés par les devots, ce qui arrive très souvent. Cela est bien facile a verifier moyennant la table alphabétique des premiers vers de chaque sonnet, qui se trouve dans toutes les éditions. Ces trois sonnets commencent ainsi:

> Fiamma dal ciel su le tue treccie piova L'ayara Bahilonia ha colmo 'l sacco Fontana di dolore, albergo d'ira

Nous avons voulu faire cette remarque générale parceque dans le T. III. p. 696. col. 2. on veut la borner aux seules éditions des Alde et des Junte.

Petrarchae (Francisci) carmen in laudem (D.) Hieronyml. Hieronymus de monacho captivo. Idem de Paulo primo eremita. Hilarius de Maria Magdalena, Basilius magnus de vita solitaria. Fani Hieron, Soncinus 4504, In 42mo.

Pet. vol. en caract rom. de 28. ff. sans chiffr. ni recl. siq. a-q Omis par Panzer. Les éditions de Soncinus sont rares.

Phoebonii (Mutii), Historiae Marsorum libri tres una cum eorundem episcoporum catalogo a Didaco Petra, illustrati et aucti. Neapoli, Monachus 1678. in 4to. 8. ff. 280. pp. suivent 44. pp. pour le catalogue 4. ff. pour l'index et une carte topographique.

Piacenza ( Franc. ), L'Egeo redivivo , o sia corografia dell'Arcipelago, con breve descrizione si del suo ambito littorale che della Grecia, Morea, di Candia e Cipri, con le sue piante in rame al più vivo incise. Modena, Soliani 4688. in 4to. viii. et 684. pp. 6 fr.

Les planches font partie de la numération des pages.

Piale (Stefano). Sopra alcuni monumenti di Roma antica, dissertazioni. Roma, Puccinelli 4832-36. in éto. fig.

Ce sont 24. dissertations detachées, chacune avec son frontispice, donnant la déscription artistique et archéologique d'un des monumens de l'ancienne Rome.

Piazza (Vincenzio). Bona espugnata, poema. Parma. Monti 4723. in 8vo. 5 fr.

Il doit y avoir 13. planches, compris le frontispice, gravées par V. Westerhout et N. Dovigny, qui manquent quelquefois.

Pifferi (ab. P.). Viaggio antiquario per la via Aurelia da Livorno a Roma con (13) disegni analoghi di Carlo H. Wilson. Roma 4832, in 440. 7 fr.

Pignotti (Lorenzo). Poesie (complete). Firenze, Marchini 4833. 4. Vol. in 8vo. fig. 8 fr.

- Storia della Toscana. - T. III. pag. 744.

L'édition originale de Pise, avec les caract. de Didot 1813. en 9. Vol. in 8vo. est préferable aux autres pour sa correction et pour la beauté de son execution. Cependant il est bon de savoir que la censure ayant supprimé treize passages dans les Vol. 2. 3. 5. et 7. il n' y a qu'un très petit nombre d'exempl. qui ont echappé à la mutilation, et eeux-ci, par consequence sont très rares. Nous nous bornerons à indiquer un seul de ces passages, qui est le plus remarquable, et qui suffira pour faire connoître les exempl, non mutilés. Dans la note qui est à la page 136, du Vol. VII, doit se trouver un passage latin de 45, lignes en caract. rom, contenant le recit d'après Burchard de ce festin scandaleux qui eut lieu à Rome, dans le palais apostolique, et au quel assisterent le pape Alexandre VI, le duc de Valentinois et Lucrece Borgia. Au lieu de ce passage, dans les exempl. mutilés on en trouve un autre plus indifférent, et la note est imprimée entièrement en italique. Si cette page est mutilée il est certain que les autres, aux volumes indiqués ci-dessus, le seront aussi.

Nous remarquerons enfin que la réimpression de Pice 1815. en 41. Vol. in 18m0, ainsi que celle de Licourus 1830. en 5. vol. in 12m0. sont aussi mutilées, et qu'il n'y a que l'édition de Ciardetti 1824. 6. Vol. in 19v0. et le petis nombre d'exempl. de l'édition originate de Pise 1813. qu'on et chappe à la censure, qui soient conformes au Ms. de l'auteur. Pignotti a écrit cette histoire pour commission du gouvernement, et pour servir de complement à celle de Galluszi, la quelle ne comprend que l'époque du gouvernement des Médicis.

Pistrucci (Filippo). Fatti dell'istoria romana da Romolo fino ad Augusto. Milano, Sonzogno 1815. in 410. obl. 34 fr.

Ce sont 73. sujets dessinés et gravés par Pistrucci, accompagnés chacun d'un sonnet de différents auteurs, et d'une explication du sujet en vers blancs, faite par Pistrucci.

Pitture a fresco di Andrea (Vannucchi) del Sarto, esistenti nella compagnia dello Scalzo in Firenze. Firenze, all'insegna di Dante 1830. in fol. 60 fr.

Le vol. contient le frontispice, 41. pp. de texte, un avis de l'éditeur, un très beau portrait gravé par Saunders d'après un tableau inédit, et 15. planches gravées par plusieurs. Il y a eu des ex. sur popur anglais, et avec les fig. av. la lettre.

On peut ajouter au susdit le suivant, savoir:
Pitture a fresco di Andrea del Sarto, e di altri celebri
autori, disegnate e incise a contorni da Alessandro Chiari.

autori, disegnate e incise a contorni da Alessandro Chiari. Firenze 4840. in fol. 20 fr.

Il contient le frontispice, une preface en italien et en fran-

cais, 42. planches gravées et un index.

Pitture della chiesa del militare ordine di Santo Stefano P. et M.

(a Pisa) disegnate e incise da Gaetano Ciuti, con illustrazioni del cappellano G.S.B.Pisa Capurro 4838. in fol. xx. et

35. pp. avec. 10. planches gravées au trait 14 fr. Pizzichi (Filippo). Viaggio per l'alta Italia del principe di Toscana, poi Cosimo III. Fir. 1828. in 8vo. xx. et 409. pp. 4 fr. Publié par Domenico Moreni d'après le Ms. inédit de la Bi-

bliothèque Magliabechiana.

Piinius. — Addition au T. III. p. 775.
Plinio (C.) de li homini iliustri in lingua senese tradvcto et breuemente commentato. Opera del Cone. In Sena Symeone

Cartolaro 4506. In 4to.

Edition raw, en caract. rom. sans chiffres ni reclames de
404. ff. sig. A.-N. Les paroles ci-dessus sont en lettres copitales
ur le frontigipe, distributes en forme de trinsple reneres il coutrage, comme on sait, est généralement attribut à Aurelius Victor.
Le vrai nom du traducture est Pietro Ranconi, coamué il resulte
te vrai nom du traducture est Pietro Ranconi, coamué il resulte

de plusieurs endroits des pièces préliminaires. Plutarchus. - Addition au T. III. p. 783.

Le vite degli uomini illustri di Plutarco, tradotte da Girolamo Pompei, con note di più celebri letterati. Firenze, Passigli 4833. in 8vo. 34 fr.

Jolie édition compacte a 2. col. caract. menus de 919. pp. avec vignettes gravées. Poccianti (Michaelis). Catalogus scriptorum florentinorum omnis generis. Flor. Phil. Junta 4589, in 4to,

Ouvrage qui a été effacé par celui de Negri, le quel nous nous flations qu'il le sera bientôt à son tour par un autre. meilleur.

Poetae Latini veteres. Flor. Molini 4829, in 8vo. Voy. T. III. p. 79. Il a été tiré de cette édition 42. exempl, sur grand pop naglais, format petit in 41o. Nous faisons remarquer que ce vol comprend aussi les œuvres de Plaule, de Terence, et de Senaque, qui manquent dans les éditions de Londres et de Francfort.

Pollio (Giovanni)

Opera noua della Vita et morte della Dita et Seraphica S. Cataria. da Sies. copesta. p. lo excelletissimo et famoissimo Posta miserio Pollio Arretino. In rima. In stramotti. Capituli etc. Frontispice entourel d'ornéentes et figures e bois. À la fin: Stampato in Venetia per Zorzi da Rusconi Milanese. A instanza de Nicolò Zopino nel M. cocco. T. Ad XIII Fabraro in 40. Imprimel d. S. colonese de 4. ff. et XXXII. ff. et un blanc. Sign a.-k. out. fin en bois. Cett une réimpression de l'édition de 1505.

Pomponius Mela cosmographus de situ orbis llermolai Barbari fideliter emendalus. Impressus (\*\*Fenetiis\*) per Albertinum de Lisona vercellettsem, (S. L.) anno dom. 4502. die 44. mai in 4to. xxiii ff. chiffrés.

Jolie édition caract, rom, dediée par Barbaro à Alexandre VI.

Porta (Carlo), e Tommaso Grossi, poesie scelte in dialetto milanese.

Milano 1842. in 8vo. Belle édition illustrée avec jolies fig. en bois.

Possevini (Ant.). Belli monferrateusis historia ab. an. 1612. ad 1618.

Colon. Allobr. Albertus 1637. in fol. 4. ff. et 594. pp. 5 fr.

Proclo Liceo, la Sfera, tradotta da M. Egnazio Danti, con le annotazioni, e con l'uso della Sfera del medesimo Danti. Fior. Giunti 1873, in 4to. 4. ff. et 55. pp. Le Trattato dell'uso della Sfera, avec un frontispice séparé occupe 33, pp. et 1. f. pour la date.

Promis (Domenico). Monete dei reali di Savoia edite ed illustrate. Torino, Chirio e Mina 4844. 2. Vol. In 4to. 42 fr.

Très belle édition, avec 87. planches y compris les complementaires.

Psalterium. - Addition au T. III. p. 856.

I sacri psalmi di David, tradotti dall'ebraica verità et con nuovo commento dichiarati per Antonio Brucioli. Venezia, Aurelio Pinoio 4534. In 4to. 4. et cclxxiii. ff. et un pour l'errata 8 fr.

Pungileoni (Luigi). Memoria intorno alla vita ed alle opere di Denato, o Donnino Bramante. Roma 4836. in 8vo. 446, pp.

Λ

Quattro (i) poeti italiani (Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso) coi migliori comenti antichi e moderni, e con l'ornamento di 42. incisioni. Firenze, Passigli 4838. 2. Vol. grand in 8vo. 67 fr.

Três bonne édition. Les deux vol. ensemble ont 1859. pp. Les notes à Bante sont celles de Lombardi et d'autres qui se trouvent dans les Vol. I. II. et III. de l'édition de Ciardetti 1830.; celles au Petrarca sont de Lopardi; à l'Arioste de Barotti et d'autres, et sur Tasse de Gherardini.

Quinto Calabro Smirneo, paralipomeni d'Omero, trasportati in versi italiani da Teresa Bandettini Landucci. Modena 1845. 2. Vol. in 8vo. 8 fr.

Belle édition, avec un portrait gravé par Rasaspina.

# R

Raccolta di autori, che trattano del moto delle acque. - Rectification de l'article du Manuel. - T. IV. p. 43. col. 2.

Cette importante collection est actuallement compléte en 16. Vol. in 4to. avec fg., imprimés à Bologne de 1821, a 1829. Les dix premiers vol. sont à peu pris une réimpression de l'édition de Florence, sont quelques retranchements de pièces qui n'ont pas été écrite originairiement en italien, et l'addition de quelques autres. Ils sont suivite de sito autres volumes intitulés Nuora Raccolla.

Il serait trop long de donner un detail du contenu des vol. Nous nous bornons à citer les noms des auteurs des traités, ou des mémoires, dont quelques uns sont inédits, et publiés d'après les Mss. originaux.

Dans les dia volumes de la Raccolta.

Albris - Bacialli - Barattieri - Borelli - Boscovich - Buteone - Cassini - Castelli - Chiesa - d'Adde & Barberini -Ferroni - Frisi - Galileo - Gamberini - Grandi - Guglelmini -Lecchi - Leconardo da Vinci - Le Seur - Manfredi - Michelini - Montanari - Narducci - Perelli - Poleni - Rappini -Riviera - Spernazzati - Temanza - Torricelli - Viviani - Ximenes - Zanotti - Zendrini. Dans les six Vol. de la Nuova Raccolta :

Bernareggi - Bonati - Borgnis - Brunacci - Bruschetti -Carrara - Ferrari - Focacci - Fossombroni - Lecchi - Lorgna - Magistrini - Manetti - Marsigli - Masetti - Mengotti - Morri

- Paoli - Parea - Querini - Tadini - Zuliani.

On doit ajouter aux susdits 16. Vol. un Vol. XVII.º imprimé à Bologne 4845, et qui forme le Vol, vii, de la Nuova Raccolta. Il contient des opuscules du Padre Corsini - Prony - Humboldt - Tadini - Fossombroni - Manetti - Libri - Guasti.

Raccolta dei Novellieri Italiani, Londra (Livorno) Masi 26, Vol. in 8vo. - / Voir Brunet T. IV. pag. 44. - col. 4), contenants

| voir brunet 1.    | 17. pag. 4 | ٠. | - 00 | 1. 7 ). |
|-------------------|------------|----|------|---------|
| Boccaccio         | 4789-90.   | 4. | Vol. | port.   |
| Bandello          | 4794-93.   | 9. | Vol. | port.   |
| Pecorone          | 4793       | 2. | Vol. | port.   |
| Lasca             | 4793       | 2. | Vol. | port.   |
| Erizzo            | 1794       | 4. | Vol. | port    |
| de Mori           | 4794       | 4. | Vol. | port.   |
| Autori fiorentini | 4795       | 4. | Vol. | port    |

de Machiavelli. Parabosco 4795 4. Vol. port.

Sacchetti 4795 3. Vol. port.

Autori Senesi 4796-98. 2. Vol. port. de Fortini et de Bargagli. Collection estimée, donnée par Poggiali. Elle ne se trouve pas

souvent complète. Raccolta dei più celebri poemi eroi-comici italiani, con cenni biografici sugli autori, Firenze, Parenti 4841, 3, gros vol. grand in 8vo. impr. à 2. col. 56 fr.

Cont. Pulci, il Morgante - Berni, l'Orlando - Lippi, il Malmantile - Folengo, l'Orlandino - Pananti, il Poeta di teatro - Bracciolini, lo scherno degli Dei - Lalli, l'Eneide travestita - La Franceide e la Moscheide - Neri, la presa di Samminiato - Pieverdi , Avino Avolio Ottone e Berlinghieri -Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno - Corsini, il Torracchione -Nomi, il Catorcio d'Anghiari - Forteguerri, il Ricciardetto -Tassoni, la Secchia rapita con annotazioni. - e Peri la Fiesoleide. Raccolta delle più celebri pitture esistenti nella città di Siena, disegnate ed incise da valenti artisti, con illustrazioni. Firenze

Très bel ouvrage, cont. 25. pl. avec une feuille de texte pour chacune, plus le frontispice et un f. de Notizie generali. On a publié dans cet ouvrage les fameuses fresques de Raphaël et du Pinturiechio qui réprésentent la vie du pape Pie II.

4825. gr. in fol. 84 fr.

Il y a eu un petit nombre d'exempl, sur papier cetia anglais. Raccolta di sarcofagi, urne ed altri monumenti di scultura del camposanto di Pisa, intagliati da Paolo Lasinio. Pisa 4844. in \$10. 85. pp. de texte et 457, fort joike planches gr. au Trait. 50 fr. Belle didition, papier cetin.

Ragionamento sopra del Asino, petit in éto. é. ff. non chiffrés et 106, pp.

Édition sons aueune date, on cornet, tal. qui paroit de l'enies. Le frontièpie ne porte que les mots ci-deaux méturés d'un cadre. Au verso se trouve un sonnet de Ser Cinciglione. Le f., suivant contient une foure en bois, réprés. la tête d'un dun entourée d'un encadrement orné, et au verso un sonnet de Niccolò Franco a G. Bal. Pino. Les 2. ff. suivants contienneut une lettre indit: A li signori Asiti Gende Asitone saintils perpetus. Les pag. 4. 2. 3. contienneut une courte lettre de Ser Cinciglione ai lettori, suivée d'un Argomento. Le texte commence pag. 4. acc l'intitulation suivante. Ragionamento del padre Arculano sovra dell'Asino. A la fin de l'ouverpe pag. 166. et la souscription suivante. Nel paradiso de gil Asiti, l'anno de la primera sainesca nel rovecció del mese sainissimo. Cette signature est suivic d'une déclaration de l'éditeur d'avoir obtenu un privilège de diso ans.

C'est un ouvrage satirique dans le quel sont quelques personalités dans les pag. 62. a 65. qui se trouvent mutilées dans recempl, que nous avons sous les yeux. Nous ne trouvons pas cité cet ouvrage ni le Père Arculano.

Raimondo da Capua (fra). Vita miracolosa della seraphica S. Catherina da Siena, trad. da fra Ambrosio Catherino da Siena. Siena, Siena, Simlone di Niccolò 4524. in 4to. 6. et 446. ff. 6. ff. pour la table et l'errata.

Seconde édition, ausses jolie, en caract. rom. acee benucoup de fig. en boix. La première et aussi de Sieme, per Michelang, di Bartolommeo F. adl x di maggio 1524. in 140. de 142. ff. sons autre faute que celle de la Sainte, imprim, sur le frontise, et un autre plus petite qui est repeté à la fin de chaque liure. Penaser ne cite ni fune ni fourte de ces deux étitions. Hoym ne cite qu'une réimpression de Venise Al segno della Speranza. 1559. in 850.

Ramelli le Machine, T. IV. pag. 24.

Nous faisons remarquer que l'ouvrage est en italien et en français. Le vol est de 338. ff. chiffrés. Les planches sont comprises dans la numération des ff. Le vol. se termine avec la fig. 495. qui est double, chiffrée 338. dont le verso est blanc, sans aucun signe de fin de vol. ni table.

sans aucun signe de fin de voi. Mi tavic.

Il parait qu'une partie considérable de cette édition est passée en Italie, varcequ'on l'u rencontre asses souvent.

Rampoldi (Gio. B.). Annali musulmani dal 578. al 1453. dell'era volgare. Milano 1822-26. 12. Vol. in 8vo. 80 fr.

- Vita di Maometto. Milano 4822, in 8vo. 5 fr.

- Razzi (F. Serafino), La storis di Raugia (Raguar), Lucca, Vinc. Buscarghi (1955). in 4to. 2, ff. ou commencement et 484, pp. dout la dernière contient le registre et la date. Les livres 2. et 3. sont précedés chacun de 2. ff. son chiffr. cont. les prefieces. Après la p. 183. doient se trouver 6. ff. non chiff. som 8. 6. cont. une Descriptio Ascriviensis urbis, en vers latins, dediée por Razzi à Maurizi Bucchis.
- Re (Lorenzo). Seneca e Socrate, erme-bicipite trovato da S. A. S. il principe della Pace nelle scavazioni della sua villa celimontana. Roma, Salviucci 4846. in fol. max. 20. pp. et 3. pl. 44 fr.
- Reccho (Gius.). Notizie di famiglie nobili ed illustri della città e regno di Napoli, con la genealogia della famiglia Latro. Napoli 4747. in 4to. 9. ff. prélim. avec un portrait. 240. pp. 5. ff. pour l'index.
- Relazioni degli ambasciatori veneti al senato, raccolte, annotate ed edite da Eugenio Albèri. Firenze 1839. et suivants in 8vo. 8. fr. 40, cent. par vol.
  - Cette collection importante se divise en trois series I. Relations des états européens, moins l'Italie. II. Relations d'Italie. III. Relations des états de l'empire othoman. Diæ vol. sont publiés et continue.
- Repetti (Emanuele). Dizionario geografico, fisico, storico, della Toscana, contenente la descrizione di tutti I luoghi del granducato, ducato di Lucca, Garfaganan e Lunigiana. Firenze, Tofani 1833-1845. Vol. 5. in 8vo. con un Appendice du Supplemento in un vol. En tout 6. vol. aree une carte géographica de la Toscane 1900 fr. 6. vol. aree une carte géographica de la Toscane 1901.

Ouvrage très intéressant, et très estimé.

Reumont (Alfredo). Tavole cronologiche e sincrone della storia fiorentina. Firenze 1841. in 4to. 14 fr.

Ouvrage ingénieux et fort uitle pour étudier l'histoire des Florence, Chaque tableau est divisé en siz colonnes cent, les nons des empereurs, des papes, l'histoire politique, l'histoire littéraire, l'histoire artistique et les évenemens contemporains elassés chronologiquement.

- Riccio (Gennaro). Le monete delle antiche famiglie di Roma, fino allo imperatore Augusto inclusivamente co'suoi zecchieri, dette monete consolari, disposte per ordine allabetico etc. Napoli, Stamperia del Fibreno 1843. in 4to. de viu. et 288. pp. un f. d'erdat et 72. pl. likhop. 26 fr.
- Riccioli Chronologia reformata. T. IV. p. 82.

L'ouvrage est en trois et non en deux vol. Le I est de 404. pp. le II. de 236, et le III. de 326. On les réunit d'ordinaire en un rol.

Cet infatigable savant nous a laissé aussi une Prosodia reformata. Bonon. Benatius 4655. 2. gros vol. in 12mo.

Ridolfi (Carlo). Le maraviglie dell'arte, ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato. Edizione seconda. Padova, Cartallier 4835. 2. Vol. in 8vo. portr. 26 fr.

Belle réimpression de l'édition de 1618, avec corrections et notes par Jos. Vedova. À la fin du second volume on promet un troisième et dernier volume qui devait contenir les additions, les corrections promites et un index ratsonné de l'ouvrage, mais ce volume n'a plus été public.

- Righetti (Pietro). Descrizione del Campidoglio. T. IV. p. 90.
  - Cet ouvrage est à présent complet en 50. livraisons formant 2. Vol. in fol. 336. fr.
- Righi (Bartolommeo). Annali della città di Faenza. Faenza 4840. 3. Vol. in 8vo. 42 fr.
  - Rinuccini (Filippo di Cino). Ricordi storici dal 1882 al 1450 colla continuazione di Almanno e Neri suoi figli fino al 1506, seguiti da sitri monumenti di storia patria estratti dai codici criginali, e preceduti dalla storia genealogica della loro famiglia e dalla descrizione della cappella gentilizia in S. Groce, con documenti ed illustrazioni per cura ed opera di G. Alazzi, bibliochecario della Rinucciniana. Firenzo, dalla Stamperia Piatti 1860, in 410. x. pag. prilim. pag. 4-323. 1-ccv. acce 6-pl. represent. les fresques de la chopelle et le toblecu de Josephen par T. Gaddi, le prospectus architectonique de la même et les armosiries de la famille Rinuccinia, gravo. au trait par P. Lasino zur les dessins de G. Goszini. On a tiré 2. exempl. en pop. mgl. Ouvrage fort inderesant pour les précieues notices historiques, artistiques et litteraires de Toscane qui cependant n'est pas en commerce.
- Rinucceini (Gio. Batt.). Nunziatura in Irlanda. Voir Nunziatura. Rio (Niccolò da). Orittologia euganea. Padova, Cartallier 1836. in 4to, avec deux cartes dont une color. 14 fr.

Ripa (Cesare). Iconologia. T. IV. pag. 94.

Les anciennes éditions de cet ouvrage ont peu de valeur. Celle de Siena, Bredi Florimi 4613. in 4to. fig. en bois, a été revue et augmentée par l'auteur.

Rollin (Carlo). Storia antica e romana, corredata delle osservazioni e degli schiarimenti storici dei sig. Letronne. Firenze, Galletti 1822-32. 40. Vol. in 8vo. 150. fr.

Rondinelli (Gio.). Relazione sopra lo stato antico e moderno della città d'Arczzo. Arczzo, Bellotti 4755, in 8vo.

Relation faite en 4583, et publiée, avec notes et documents, par Gio. Franc. de Giudici et Giocinto Fossombroni.

Rosa (Salvatore). Satire e vita, con note d'Ant. Maria Salvini e d'altri. Firenze, Tofani 4833. in 8vo. 5 fr. Bonne édition.

Rosellini (Ippolito). Monumenti dell' Egitto etc. T. IV. pag. 423.

L'auteur de cet important ouvrage, qui avait accompagné en Egypte Champoliton le joune, est mort à Pise le 4. Juin 1843. après avoir publiés les huit vol. in 8vo. de texte cités dans le Manuel, et 38. livr. de planches or. in fol.

Pour completer l'ouvrage il ne manque que 90, planches dont il a laissé les dessins, et un vol. de texte pour les monuments réligieux, dont il a laissé des materiaux qui sont suffiants pour le mettre en état d'être publié. Pourtant jusqu'ici rien n'a paru, et il y a tout à craindre que l'ouvrage deva rester imparfait.

Rosini (Giovanni). La Monaca di Monza. T. IV. pag. 125.

Autre édition du même ouvrage sous le titre La Signora di

Monza. Milan, Manini 1840. in 8vo. 20 fr. Très-belle édition avec corrections et additions de l'auteur,

impr. sur pap. vel. avec beaucoup de figures.
 Luisa Strozzi, storia del secolo XVI. Pisa 4833. 4. Vol. in 8vo. belle édition avec fig. 25 fr.

vol. in 16mo. sans fig. et plusicurs autres fois après. C'est, des trois romans de l'auteur, celui qui a obtenu le plus de succès.

- Il Conte Ugolino della Gherardesca e i Ghibellini di Pisa, romanzo storico, Milano 1843, 3, Vol. in 8vo. fig. 14 fr.

Il y a des exempl en gr. pap. et une autre édition de la même date en 3. Vol. in 46mo, sans fig.

Rossetti (Gabriele). Sullo spirito antipapale che produsse la riforma, e sulla segreta influenza ch'esercitò nella letteratura d'Europa e specialmente d'Italia, come risulta da molti suoi classici, massime da Dante, Petrarca e Boccaccio. Londra 4832. in 8vo. Rossetti. Il mistero dell'amor platonico del medio evo derivato da'misteri antichi. Lohdra, Taylor 4840. 5. Vol. in 8vo. 3. liv. ster. Rossi (Ottavio). Le memorie bresciane: opera istorica e simbolica.

Brescia, Gromi 4693. in 4to. fig. en bois.

— Elogi istorici di bresciani illustri. Brescia, Fontana 4620. in 4to.

16; ff. prelim. et 549. pp.

Rubeus (Hieron.). Historiarum ravennatum, libri decem, hac altera editione libro xı. aucti et amplissime locupletati. Venet. Guerra 1589. in fol. 4. ff. 900. pp. et 34. ff. pour Findez etc. le sizième des quels contient le registre et la date.

Rusconi (Carlo). L'incoronazione di Carlo V. a Bologna, romanzo

storico, Firenze 4844, 3, Vol. in 46mo, 7 fr.

#### S

Sabellicus (M. Ant.). Hist. Venet. T. IV. pag. 456.

L'histoire de Sabellieus a été traduite en italien, et publiée sans nom du traducteur à Venise, Comin da Trino 4554. et à Venise, Savioni 4668. in 410.

Sabino (Vittorio). Le vite de gli re di Francia et de gli duca di Milano et de le loro guerre fino alla presa del re Francesco primo, ridotte in brevissimo compendio. Impressum Romae

anno 4525. in 8vo. Édition en caract. rom. de 24. ff. sans chiffres ni reclam. sig. A-F. Petit vol. assez rare.

Sacco (D. Francesco), Dizionario geografico-istorico-fisico del regno di Napoli, Napoli 4795, 4, Vol. in 8vo. 42 fr.

Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento. Terza edizione fiorentina, preceduta da notizie storiche dell'Accademia stessa, e seguitata da alcune aggiunte da Vincenzio Antinori. Firenze. Tipografia Galileiana 4841. in 410. fig.

Cette belle édition sur pap. cel. ne se vend pas. Elle a ité imprinée aux frais de S. d. te di Leopold Il Grandude Tassen, de l'occasion du congrés scientifique, qui est lieu à Florence en Septembre 1814, te présentée généreusement à tous les avanus qui y ant assisté. Mons. Antinori est le directeur du Musée d'histoire naturelle à Florence. Son histoire de l'Accademia del Cimento, qui est à la tête de ce oé, est très recommandable.

Nous saisissons cette occasion pour faire remarquer que dans l'édition de cet ouvrage, faite a Florence 1691. (Voy. T. IV. p. 163. col. 2.) doit se trouver le portrait de Côme III de Médicis, gravé par Van Westerhout. Saint-Evremond (Charles de). Oeuvres melées publiées sur les manuscrits de l'auteur. Londres, Tonson 4705. 2. T. 3. Vol. grand in 440.

Première et très belle édition, avec un beau portrait gravé par P. a Gunst. Comment se fait-il que M. Brunet ne cite que la deuxième édition, chez le même imprimeur 4709, et ne dit pas un mot de celle-ci, qui est beaucoup plus belle?

Je ne pense pas qu'elle doive lui être préférée à cause de la vie de l'auteur par Desmaiscaux, qui y a été ajoutée. Quoiqu'il en soit, la Bibliothèque Magliabechiana de Florence en possède un magnifique exempl. sur grand papier.

Ayant comparé est exempl, avec éclui de la seconde édition 150 pai trouvé, que les trois volumes de cette dernière ne contiennent que la matière des Tomes I. et II. de la première, de quoi on doit conclure, qu'il doit y avoir un quatrième vol, le quel manque dans notre exempl, si toutrfois il a été imprimé, et que par conséquence l'édit, de 1709, doit avoir 4, vol, au lieu des.

Voici la description des vol. de la première édition de 4705.

T. I. 47. feuillets prelim. plus le portrait et 460. pages.

T. II. 5. feuill. prelim. et 402. pag.

T. II. 2.º partie (ou T. III) le frontispice et les pages. 403, a 808, plus 6, feuillets pour la table.

Sallustius. - T. IV. p. 486.

Salvstio con alcune altre belle cose, volgareggiato per Agostino Ortica della porta genovese. Ven. Bernardin di Vitali 4518. in 4to.

Belle édition, sans chiffr. ni reclam, en caract. rom. sign. A-T. Vol. rare. Le dernier f. contient le privilége.

Sallustii opera. Flor. 4820. fol. T. IV. p. 485. col. 2.

Cette édition ne peut pas se séparer de la traduction par Alfieri, pour la quelle elle a été faite. En effet le frontispice se trouve a cette dernière, tandis que pour le texte latin il n'y a qu'un fouw titre. Le prix cependant en est singulièrement baissé.

Salomoni (Angiolo), Memorie storico-diplomatiche degli ambasciatori, incaricati d'affari, corrispondenti e delegati che la città di Milano inviò a diversi suoi principi dal 4500. al 4796. Milano. Pullini 4806. in 410. xx et 433. pp. 9, fr.

Salutati (Lini Colucii Pierii). Epistolae, e codd. Mss. editae a Jos. Rigaccio. Flor. Bruscagli 4744-42. 2. Vol. in 8vo.

Le pape Pie II. Piccolomini en parlant de cet homme celèbre s'exprime ainsi: Colucius, qui ea dicendi vis fuit ut Galeacius mediolanensium princeps, qui patrum nostrorum memoria

gravissimum florentinis belium intulit, crebro auditus est dicere, non tam sibi mille florentinorum equites quam Colucii scripta nocere. (Comment. Europae pag. 454).

Salvini (Salvino). Fasti consolari dell'accademia fiorentina. Firenze. Tartini e Franchi 4747. in 4to. xxxi. et 676. pp. 6 fr.

Salvio (Alessandro). Trattato dell'inventione et arte liberale del gioco di Scacchi. Napoli, Sottile 4604. petit in 4to. 4. ff. 486. pp. 4. f. pour l'errata.

Cet ouvrage n'est pas commun.

Sanctis (Domenico de). Dissertazioni sopra la villa d'Orazio, il Mausoleo de'Plauzj e la città di Antino. Ravenna, Roveri 4784. in 4to. fig.

On peut joindre à ce rolume une belle carte de la partie de la Sabine où était située la maison de campagne d'Horace, suivie de disc vues des sites de cette campagne et de ses environs, gravées a l'eau forte par Dunker et terminées par Hackert, Eichler et Lerieux, in fol. max.

Sanfelicii (Antonii). Campanla, notis illustrata, cur. Ant. Sanfelicii junioris. Editio V. post Amstelodamensem. Neap. Paoius 1726. in 4to. 4 fr.

Santini (Francesco). Memorie matematiche. Ferrara, Taddei 4843. in 4to. nortr. et fig. 8 fr.

L'auteur mort en 1838. a été professeur de calcul à Perrare.

Santini (Giovanni ). Teorica degli strumenti ottici destinati ad estendere i confini della visione naturale. Padova, Tipografia del Seminario 1828. 2. Vol. in 8vo. fig. 12 fr.

 Elementi d'astronomia con le applicazioni alla geografia, nautica, gnomonica e cronologia. Padova, Tipografia del Seminario 1830. 2. Vol. in 4to. 20 fr.

Seconde édition revue et augmentée par l'auteur, de qui nous avons aussi; Tavole dei logaritmi naturali da 4. a 401000. Padova 1820. in 8vo.

Sardini (Giacomo). Esame sui principii della francese ed italiana tipografia, ovvero storia critica di Nicolao Jenson. Lucca 4796 a 1798. libri III. un vol. in fol. avec 5. pl. 42 fr.

Savi (Gaetano). Flora pisana. Pisa 4798. 2 gros vol. in 8vo. avec 2. pl. 44 fr.

- Lezioni di botanica, Fir. 4841, 2. Vol. in 8vo. 5 fr. - Trattato degli alberi della Toscana, Pisa 1804, in 8vo. 2 fr. 50 cent.

Botanicon etruscum sistens plantas in Etruria sponte crescentes.
 Pisis . Prosperi 4808-1825. 4. Vol. in 8vo.

Il y a du grand pap.

Savi (Paolo). Ornitologia toscana, ossia descrizione e storia degli uccelli che trovansi nella Toscana, con l'aggiunta delle descrizioni di tutti gli altri, proprii al rimanente d'Italia. Pisa 4827. a 4831. 3. Vol. in 8vo. 6a. en bois.

A la fin du T. III. il y a 133. pp. de tableaux synoptiques. Savonarola. – Libro di frate Hieronymo da Ferrara dello ordine de frati predicatori, della uerità della fede christiana sopra il glorioso triompho della croce di Christo. Firenze, per Stefano.

di Carlo da Pavia 4546. petit in 4to.

Edition sans chiffr. ni reclames, caract. rom. sign.a-k. C'est la traduction faite par l'auteur même de son Triumphus crucis. Scalae (Bartholomaei). De historia florentinorum quae extant in hibitioth. medicea, ed. ab Oilgero Jacobaeo. Romae, Tinassi 1677. in the 0.1 2f. fp. refilm. 160. pp. 4. ff. pour l'index.

Vol. tris rare, ais sujet du quel voy. Moreni, bibliografia della Toscana T. II. pag. 321. On doit trouver à la fin du vol. après l'index un opuscule de 42 pp. int. Bartholomsei Scalae vita Vitaliani Borrhomsei ex Bibl. Medicea. Romae, Tinassi 4677. suir d'un arbre géndal. de la famille Scalae

Scaligeriis (Jul. Caes.). Poemata in duas partes divisa. Sophoclis Aiax a Jos. Scaligero Julii fil. translatus S. L. ac typ. 4574. in 8vo. de 663. 337. et 70. pp.

Première édition qui a sous le titre de la 1. et 2. partie une devise d'imprimeur et la date Anno M. D. LXXIIII. L'édition est asses iolie et mérite d'être citée.

Schiller - T. IV. p. 223.

Une bonne traduction en italien de l'Histoire de la guerre de 30. ans a été faite par Ant. Benci et publiée à Florence en 4822. en 2. Vol. in 8vo. 8 fr. réimprimée à Capolago en 4834. en 2. Vol. in 42mo.

Schoepflinus (Joan. Dan.). Vindiciae typographicae. Argent. Bauer 4760. in 410. avec 7. pl. de fac-simile.

Sculture del palazzo della villa Borghese detta Pinciana, brevemente descritte. Roma 4796. 2. Vol. in 8vo. avec 258. pl. gr. au trait.

Le texte de cet ouvrage est un extrait, fort abrêgé des illustrations de ces monumens, faites par E. Q. Visconti. C'est par erreur que dans le T. III. p. 31. du Manuel on l'attribue à Luigi Lamberti. À ces 2. Vol. on doit ajouter le suivant.

Monumenti Gabini della Villa Pinciana descritti da Ennio Quir, Visconti. Roma 4797. in 8vo. avec 59. pl. (non 57.).

Sebastiani (Fil. Alessandro). Viaggio a Tivoli; lettere. Fuligno 1828. in 8vo. Deux parties en un volume. 6 fr.

- Segni (Bernardo). Storie Fiorentine. T. IV. p. 245.
  - Cette histoire est de 4527. à 4555. Celle de Varchi est de
  - 1527, à 1536. L'une ne fait point suite à l'autre.
- Sepolcro (il) di Winckelmann in Trieste. Venezia, Alvisopoli 4823. in 4to. fig. 20 fr.
  - Beau vol. cont. des mémoires detaillées sur la vie et les ouvrages de Winckelmann ecrites par plusieurs et publié par les soins du Chev. Dominique Rossetti de Trieste.
- Sergardii (Lud.). Satyrae. Lucae 4783. 4. Vol. in 8vo. T. IV. p. 243. a Sectanus.
- Cette édition a été donnée par Leon, Jannelli qui y a ajouté la vie de l'auteur et des notes copicuses. Le tome IV. contient d'autres ouvrages de Sergardi et sa correspondance avec Mabillon.
- Serlio (Sebastiano). Il primo (ed il secondo) libro d'Architettura. Venetia per Cornelio de Niccolini da Forli a instantia di Marco Sessa in fol. fig. en bois de 26. et 31. ff. plus un blane avec la devise de Sessa au verso (une chatte tenant une souris dans la bouche et le mot Dissimilium infida societas).
  - L'édition est ann date, mais c'est sons controdict colleci et nou celle de Paris, Barbé 1545. (Voy. Manuel T. IV. p. 263), qui doit se joindre aux Libro III. et IV. impr. par Marcolini 1540. et 1537. Elle est cidé par Cicognara, et nous en avons un exempl. sous les yeux.
- Serpos (Gio.de). Compendio storico di memorie cronologiche concernenti la religione e la morale della nazione armena. Venezia, Palese 1786. 3. Vol. in 8vo. 40 fr.
- Serradifalco (Domenico), Antichità della Sicilia T. IV. p. 265.

  Ce bel ouvrage est à présent terminé en 5, vol. in fol. Le T. IV.
  - contient les antiquités de Siracuse, et le V. pub. en 1842. celles de Calane. Les 5. Vol. 310 fr. Les planches sont en Lithographie.
- Serristori (Luigi). Statistica dell'Italia. Firenze 4842, pet. in 4to. 46 fr. 80, c. Deuxième édition.
- Severus (P. Cornelius). Aetna, et quae supersunt fragmenta, cum not, et interpret, Jos, Scaligeri, Frid. Lindenbruchii et Theod. Goralli. Accessit Petri Bembi Aetna. Amst. Mortier 1715. in 12mo. fg. 3. ff. 224. pp. 12. ff. pour Finden. Tres jolie édition.
- Sfortunati da Siena (Giovanni). Nuovo lume. Libro di arithmetica intitulato Nuovo lume, imperoche molte proposizioni che per altri autori sono falsamente concluse, in questo si emendano etc. etc. Ven. Zoppino 1534. in 4to. 149. ff.
  - Ouvrage curieux et bien imprimé en caract. rom. Dans les marges se trouvent beaucoup de calculs et de figures géométriques.

Signore (Pier Lorenzo del ). I marmi riccardiani difesi dàlle censure del marchese Scipione Maffei. Firenze, Moucke 4784. in 410.

C'est un ouvrage contre quelques assertions de Maffei dans son Museum veronense, (T. III, p. 482).

Sitt pittoreschi e prospettivi delle lagune venete intagliati e descritti. Venezia, al Gondoliere 1828. in 8vo. 45 fr.

Joli vol. pap. vel. avec 44. gravures.

Sollecito - Trattati accademici del Sollecito accademico della Crusca e parafrasi poetiche dello stesso, dei cantici della Scrittura Santa, Firenze, Vangelisti 4684, in 4to.

Édition citée par la Crusca. Vincenzio Capponi avait le nom académique de Sollecito. Ce vol. n'est pas commun.

Somis di Chavrie (Giambatista). Giunte torinesi al Vocabolario della Crusca, Torino 4843, in 8vo.

Sophocles - Addition au T. III. p. 314.

L'Elettra, tragedia di Sofocle volgarizzata (in versi da Mich. Ang. Giacomelli) e con annotazioni sul testo greco. Roma 4754. in 4to. en grec et ital. 5 fr.

Soresina (Basilio). Epitome della storia di Mantova. Mantova, Caranenti 4828. in fol. max. 7 fr.

Le volume ne se compose que de 45. pp. avec une planche, contenante 4, vues de la ville.

Spano (Pietro). Libro chiamato Tesoro de'poveri. Ven., Alvise de Varesi 4500. in 4to. 60 ff. sans chiffr. ni reclam. signature a-g.

L'intitulation ci-dessus se trouve au commencement du texte, feuillé a ii. Le titre, en caract. goth, ne contient que les mots Tesaurus Pauperum.

Spina (Pietro), Istoria della vita e fatti del capitano Bartolommeo Colleoni, Bergamo, Santini 4732. petit in 4to.

Seconde édition, avec addition de deux oraisons funébres.

Spreti (Desider.) De amplitudine, de vastatione et de instauratione urbis Ravennae. Venet. Capcasa 1489. in 410. 26. ff. sans chiffr. ni reclames, sign. a-c.

Première édition, rare, en caract. rom. Le recto du pr. f. est blane, et contient une delicace à Nicolao Foscaro. Le text commence au f. a li par une seconde épitre ad Antonium Marcellum. Pour la réimpression de 1793. avec beaucoup de notes, royez T. IF. p. 334.

Stancovich (Pietro). Biografia degli uomini distinti dell'Istria. Trieste, Marenigh 4828. 3. Vol. in 8vo. port. 8 fr. 60. c. L'auteur promet un quatrième volume pour les hommes célèbres vivants, mais nous ne l'avons pas vu, et croyons qu'il ne paroltra point.

L'auteur avait donné: Dell'anfiteatro di Pola e di alcune epigrafi e figuline inedite dell'Istria. Ven. 4822. in 8vo. avec 8. gravures.

Statuae antiquae ab Edm. Bouchardon Romae delineatae, a Jo. Justino Preisler delineatae. Norimb. 4732. in 4to. 36. planches.

Stephanus (byzantinus). De urbibus, graece a Guil. Xilandro. Basil. Oporinus 4568. in fol.

Nous citons cette édition pour annoncer que dans la biblioticuez, le quel a été collations sur deux Mis. palatins par Cl. Salmaslus, qui après y avoir marqué sur les marges les variantes, l'a accompand avec un billet de sa main à Lue. Holstein, qui a fait interfolier le vol. et l'a rempli de notes de sa main , qui lui ont servi pour le vol. de Noine ol costigationes, publices par lui depuis à Urent en 1001. Yoy. Manuel T. IV. p. 344.

Storia della città di San Miniato in Toscana. Palmira (Firenze) 4767. in 4to. de txvi. pp.

Storia di Cortona. Arezzo 4835. in 8vo. fig. 3 fr.

Strozzi ( Carlo ). Quadro di geografia numismatica per servire alla classificazione geografica delle collezioni. Firenze 4836. in 4to. Ouvrage ingénieux, 4vec une grande carte du monde ancien.

ouvrage ingenicus, were une grande earte au monde ancien, sur la quelle ne sont marquées que les villes qui ont frappé de monnoies.

Strozzi (Giulio). La Venezia edificata, poema eroico. Venezia, Pinelli 1624. in fol. fig.

Poème en 24. chants qui n'a pas obtenu de succès. Surgentis (M. Antonii ) de Neapoli illustrata, cum adnot. Mutii fratris.

Neapoli , Nasus 1727. in 410. 452. pp. à 2. col. 5 fr. Synesius

Sinesio le opere, trad. dal greco da Massimiliano Angelelli. Bologna 4827, 2. Vol. in 42mo, 3 fr.

## T

la Tabula della salute.

Tel est le frontispice en caract, maius. A tergo il y a une note de xviii. Libri necessarii alla salute humana Corporale, Spirituale et Eterna. La page suicante contient une curieuse figure en bois qui porte en front te tivre: La figure della tita o ucro del paradiso et delli modi et uie di peruenire, ad quello, et à tergo en coract. maiuse: La figura della vita eterna. Les suicantes 4, pages contiement l'expositione de cette figure. A la signature b.l. commence le texte, qui finit au duerne g et la date Fir. Ant. Mischomini MOCCC. LXXXIIII, Adi x vil Mascei in 140.

L'auteur de cet ouvrage est frate Marco dal Monte S. Maria in Gallo de Trati minori della Marca d'Ancona (du quel, Panser donne la description d'un autre ouvrage T. IV. p. 310, N. 161). Tassi (Francesco Maria). Vite de pittori, scultori e architetti berga-

maschi. Bergamo , Locatelli 1793. 2. Vol. in 4to.

Tasso (Torquato). L'Aminta e l'Amor fuggitivo. Il Pastor fido di G. Batista Guarini. Fir. Ciardetti 1824. in 8vo. 6 fr. Belle édition pap. vel.

- Manoscritti inediti. - T. IV. p. 403. col. 4.

Les doutes manifestés par M. Libri à l'égard de cette publication dans le Journal des Savans 1838, et 1839. - ne sont que trop une vérité. M. A..., se trouve enfermé depuis le 7. Juillet 1842. dans les prisons du Chateau S. Ange à Rome comme faussaire, pour avoir contrefait l'ecriture du Tasse, et forgé plusieurs pièces de poésie qu'il attribuait à ce grand poète. Il est accusé de plus, de fraude et de stellionat, pour avoir vendu ces mêmes mss. à deux éditeurs, dont un à Lucques et l'autre à Naples. Nous avons sous les yeux une RELAZIONE fort étendue, imprimée à la Chambre Apostolique en 1842, contenant les details de tous les examens faits par plusieurs experts, les quels tous d'accord affirment la fausseté de ces documens, parmi les quels figurent quelques volumes imprimés et annotés de la main prétendue du Tasse, et particulièrement une édition du Corbaccio, par J. Boccace, que M. A.... prétendait avoir été donné au Tasse par Eléonore d'Este, après l'avoir fait relier dans une couverture en satin blanc brodée par elle!

D'après tout cela il est clair que l'édition de Lucques ne sera pas continuée après le sixième cahier, et que la réimpression projetée à Naples n'aura pas lieu, quoique les entrepreneurs de cette dernière aient payé déjà en anticipation une somme assez considérable.

Tegrimi (Nicolai). Vita Castruccii Antelminelli, una cum etrusca versione Georgii Dati. Lucae 4742. in 410. 3 fr.

Toppi (Niccolò). Biblioteca napoletana et apparato a gli huomini illustri in lettere di Napoli e del regno. Napoli, Bulifon, 4678. in fol. frontispice gravé 7. ff. 392. pp. 28. ff. de tables etc. Tosti (Luigi). Storia della Badia di Monte-Cassino, divisa in libri nove, ed illustrata di note e documenti. Napoli, Cirelli, 1842. 3, Vol. in 8vo. fig. de pp. 428. 322. 384. 25 fr.

Ouvrage très important. L'édition est fort belle et sur pap. vel. Tromba (Fr.). Trabisonda, poema. Venezia, Torti, 1535. in 4to. Manuel T. IV. p. 521.

Le vol. n'a ni chiff. ni reclames, sig. A-R. chaque page imprimée à deux colon. contient 5. octaves dans chaque colon. entremelées de petites fig. en bois fort ordinaires.

#### 10

Visconti (Gasparo). De Paulo e Daria amanti (poema l. Milano per Philippo Mantegatio dicto el Cassano, 4498. a di primo de Aprile in 4to. 412. fl. sans chiffr. ni reclam. sign. a-o, dont a quinterne, n et o ternes. Belle édition, caract. rom. trois octaves par page.

L'éditeur – prete Johanne Stephano Vicomercato – dit dans sa préface qu'il en a fait tirer mille exempl. et qu'il reut vendre le livre à un prix raisonnable. Le poème est dedié à Louis Marie Sforza. (dit il Moro).

Vitae selectorum aliquot virorum qui doctrina, dignitate aut pietate incaluere. Londini typ. A. G. et J. P. apud Georgium Wells 1681. in 4to. 2. ff. et 749. pp.

Ce sont les vies, panegyriques, ou oraisons funêbres de trente savans, ou hommes celêbres cerites par plusieurs auteurs, recueillies et publices par Gulielmus Batesius (W. Bates) qui dedic ce volume a sir Will. Russel, fils ainé du comte de Bedford.

Vocabolario universale italiano, compilato a cura della società tipografica Tramater e C. Napoli 1829-1840. 7. Vol. gr. in 4to. 145 fr.

Volta (Alessandro). Le opere. Pirenze, Piatti 4846. 3. T. in 5. Vol. in 8vo. 28 fr.

Bonne édition, avec un portrait gravé par Morghen.

## W

Waddingius (Luc.), Annales Minorum T. IV. p. 698.
Depuis l'année 1794. il a paru à Rome, in typogr. Palearino le tome XX. continuatum a p. f. Caietano Michelesio.

Dans la suite on a publié à Ancone le T. XXI. et peut-être le T. XXII. que je ne peux pas detailler, ne les ayant pas vus. Wood (Antonii). Historia univ. Oxon 2. T. in 4. Vol. in fol. T. IV. p. 736.

Dans le Manuel on dit que ce vol. n'a que w. ff. et 450. pp.
Un très bel ex. sur grand pap. que nous avons sous les yeux, se
compose d'un beau titre gravé par White, repres. Charles II.
assis, enfouré de fig. emblemat, puis 4. ff. sans chiffres et 444. pp.

Suit le Liber secundus, precédé d'un f. blanc et compris en 448. pp. plus 2. ff. cont. un avis au lecteur et une table.

Z

Zobi (Antonio), Storia civile della Toscana dal 1737. al 1848. corredata di copiosi ed importanti documenti. Firenze 1850–1835. Vol. in 8vo. - T. I. pp. 1. a 3x. 4. a. 424. et 4. a. 408. Appendice di documenti. - T. II. pp. 4. a 578. et 4. a. 270. Documenti. - T. III. pp. 1. a. 763. et 4. a. 380. Documenti. - T. IV. pp. 4. a 534. et 4. a. 360. Documenti. - T. V. pp. 4. a 824. et 4. a. 476. Documenti. - Prize de 5. Vol. fr. 69.

Cet intéressant ouvrage, qui a eu beaucoup de succès, complète l'histoire de Toscane jusqu'à l'année 1848. Voila comme cette histoire se compose.

 Pignotti Lorenzo. Storia della Toscana dagli antichi Etruschi, fino al 4537., principio della sovranità d'Alessandro de' Medici, primo Duca, dopo la caduta della Fiorentina Repubblica.

II. Galluzzi Riguccio. Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici, dal 4537. al 4737. in cui mori Giovan Gastone, ultimo della famiglia regnante dei Medici.

III. Zobi. Storia suddetta dal 4737. al 4848.



## PROGETTO

PER LA PUBBLICAZIONE

# DEL CATALOGO DELLE EDIZIONI DEL SECOLO XV

RESTRATI

NELLA PUBBLICA LIBRERIA MAGLIABECHIANA

DI PIRKARK

DA GIUSEPPE MOLINI

Dopo aver rese di pubblica ragione le aggiunte e corresterebbe a pubblicarsi il lavoro il più importante che
egli abbia lasciato inedito, cioè il Catalogo delle Redizione
EEL SECOLO XV ESISTENTI NELLA PUBBLICA LIBRERIA MAGLIABEEELIXA DI FIRENZE, ma questa è opera troppo voluminosa
onde io possa intraprenderne la stampa, senza l'efficace
patrocinio degli amatori della scienza bibliografica.

Infatti, il manoscritto che ho presso di me comprende 338 fogli di carta, di sesto, così detto, genoveso, cioè dato, seno come describito de describito de describito de l'algo proposto Ferdinando Fossi pubblicò nel 1793 un catalogo dei libri stampati nel Secolo XV, che allora esistevano nella biblioteca medesima; dopo quell'epoca il numero ne fu molto aumentato, aggiangendovisi quelli portativi dalle librorie dei conventi, soppressi nel tempo della dominazione francese in Toscana. In questo lavoro vengono descritti tutti di nuovo, richiamando salvoro vengono descritti tutti di nuovo, richiamando

però in ciaschedun articolo il corrispondente nel Panzer, nell'Hain e nel Fossi, onde ognuno possa fare il confronto delle respettive descrizioni.

Per dare un'idea del metodo adoprato nella illustrazione di questa categoria di libri, si riporta per intiero qui appresso la descrizione dell'articolo N.º 1205 del predetto Catalogo, che riguarda il Lancestor del Lac. Roues 1488, quella del N.º 644. Ciescones Epistola Familiares. Meddo-Lani 4476, e quella del N.º 2454. Syrtosui vitae. Romae 1476, e quella del N.º 2454. Syrtosui vitae. Romae 1473. Questi due ultimi articoli dettero luogo ad un carteggio bibliografico, del quale ho ritrovato solo la parte che qui offro al pubblico, per essermi sembrata interessante. Da tutto ciò ogguno potrà vedere, che mio padro nulla trascurò per rendere questa sua fatica il più possibilmente utile, tanto per la parte bibliografica che per la letteraria.

Nel Settembre dell'anno 4850, il medesimo pubblicò un manifesto per invitare i bibliografi a favorire la stampa di questo Catalogo, del quale allora aveva compilate tutte le schede, e dall'istesso manifesto estraggo ciò che segue per servire all'istesso effetto.

#### AGLI AMATORI DELLA SCIENZA BIBLIOGRAFICA.

- « Onorato da S. A. I. e R. con Veneratissima Risolu-« zione del 2 Maggio 4845, della commissione di compi-
- « lare un nuovo Catalogo della Libreria Magliabechiana,
- « avvegnachè quello già esistente fosse divenuto quasi « inservibile per vetustà , intrapresi questo colossale la-
- « voro, il quale restò terminato verso la metà del pas-
- « sato Luglio. Nel descrivere le edizioni del Secolo XV,
- « me ne passarono per le mani un numero assai consi-
- « derabile, che non trovansi notate nel dotto ed elabo-

« nel 4793, e ciò perchè all'epoca della soppressione delle « corporazioni religiose , avvenuta più tardi , molti dei li-« bri esistenti nelle librerie delle medesime, passarono nella « Magliabechiana. Credo pertanto, che riuscirà grato al « pubblico l'annunzio della stampa di un nuovo Catalogo « completo delle edizioni del Secolo XV, esistenti oggi in

« questa pubblica libreria ». « Ouanto al metodo che ho tenuto nella compilazione, « ho adottato il più semplice, cioè, per non tediare il « lettore col ripetere ciò che altri bibliografi han detto « prima, e meglio di me, ho citate le pagine ed i numeri « delle celebratissime opere del Fossi, del Panzer, e del-« l'Hain, ove ciaschedun volume indicato trovasi con « precisione descritto, e ripetutane la descrizione in suc-« cinto . senza però nulla omettere del necessario. Così « chiunque vorrà avere maggiori informazioni su quelle « opere, potrà facilmente consultare quei sommi biblio-

« La compilazione è già terminata, e darò mano alla « stampa tosto che avrò raccolto un numero sufficiente « di firme. Queste si riceveranno in Firenze al negozio « del libraio Luigi Molini, mio figlio, e presso i princi-« pali Librai, si in Italia che all'estero. Prego le persone « che gradiranno di possedere quest'opera a voler esser « solleciti a far pervenire le loro domande. Confesso che « molto mi rincrescerebbe se questo mio, qualunque siasi, « ma certamente faticosissimo lavoro, dovesse venire in " luce, Opera Postuma! »

Firenze, 30 Settembre 1850.

GHISEPPE MOLINI Già Ribliotecario Palatino

« grafi ».

A quest'appello non risposero che ben pochi, onde ne rimaso sospesa la stampa, ed ora è pur troppo divenuta Opera Postuma, come egli lamentava. Nonpertanto abbandonò egli il lavoro, ed il di 20 Novembre del medesimo anno 1850 ne incominciò la copia a pulito, che ultimò poi il 24 Maggio 1854; quindi ritornò ad esaminarlo ed a correggerlo fino al Dicembre 1886, epoca della di lui morte. Infatti io trovai il manoscritto predetto sulla sua scrivania, pronto a stamparsi, ma mancante della prefazione, della quale non rinvenni che degli appunti per formarne la compilazione, e che farò eseguire da persona in queste materie versatissima.

Per dare alle stampe quest'opera mi occorrono cento cinquanta sottoscrittori, che la paghino paoli settantacinque ciascuno. Sarà essa compresa in due volumi in ottavo grande, simile al saggio, che ne dette l'autore nell'allegato manifesto del Settembre 1850; giacchè mi sono proposto di non fare veruna alterazione a quanto aveva egli stabilito. Verranno in tutto da ottanta a novanta fogli di stampa almeno, cioè quaranta a quarantacinque fogli per ogni volume, in buona carta con colla, ed accuratamente stampati nella Tipografia Galileiana. Sarà corredata di guarantasei incisioni in legno, rappresentanti armi ed insegne di stampatori; e di una litografia, ove si riporterà il busto del Magliabechi coll'iscrizione, che si vede nell'aula maggiore della predetta biblioteca. La pubblicazione verrà eseguita in dieci dispense a lire cinque fiorentine ognuna, e queste si succederanno a breve intervallo. Le prove saranno accuratamente rivedute da persona esperta in tali studj, a ciò destinata, onde l'edizione riesca, per quanto è possibile, scevra d'errori. Non ne saranno stampate che sole dugento cinquanta copie, protestando, che le cento rimanenti non saranno vendute meno di paoli novanta. In tal modo i centocinguanta sottoscrittori, che avranno incoraggito questa pubblicazione, otterranno un vantaggio reale, e non illusorio, come pur troppo suole in oggi accadere nelle operazioni di tal genere.

Prego dunque coloro, che bramano concorrere alla pubblicazione di questo Catalogo, di comunicarmelo al più presto, o direttamente per lettera, o col mezzo dei principati librai, così nazionali che esteri, coi quali sono in relazione, assicurando quei benevoli, che vorranno onorarmi della loro firma, che io l'avrò per un distinto tratto di bontà a mio riguardo, e di amicizia e stima per l'ottimo mio genitore, del quale hanno voluto favorire la diffusione dell'ultima sua fatica, che giova sperare non dover riuscire inuttle alla hibliografia ed alle buone lettere.

LUIGI MOLINI.

## EDIZIONI

## DEL SECOLO XV

NELLA MAGLIABECHIANA

. I.

4205. LANCELOT du Lac. Rouen, Jean le Bourgeois, et Paris, Jean du Pré 4488. 5 parti in 2 vol. in fol. carat. gotico a due colonne; le pagine con l'initiolazione e con fig. in legno.

PANZER II. 3 e 289. 434. Hain 9849. Manca nei Fossi-

Libro di somma rarità, non solo in Italia, ma anche in Francia. Lo cita il de Burre (Bibliogr. Bel. Let. II. 334, 3786) senza però descriverlo, ed il Brunet lo descrive sotto il titolo di Rouax (Manuel IV, 445). Il La Serna Santander (Dietton. Nº 827) lo indica sotto il vero titolo di Lancelot. L'Ilain non ne descrive che il T. II, cioè la parte III. Finalmente nella Spencina manca affatto quest'opera, di qualunque edizione; cosicche nessuno, per quanto io sappia, ne ha data una minuta descrizione, e quindi io credo di dever supplire a tale mancanza, giacchi trattasi di un'opera della quale tante copie ne furon fatte manoscritte prima dell'invenzione della stampa, ed acune splendidissime e ricche di squisite miniature ne ho vedute nella Libreria Reale (ora Imperiale) di Parigi, che sono descritte dal moi rispettabile amico e collega sig. Paulin Paris

nella sua elaborata opera int. Manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, nella quale (T. 1, pag. 160 e seg.) merita di sesser letta la bella Dissertazione sopra questo celebre romanzo cavalleresco citato dall'Alighieri in quei divini versi, nei quali (Inf., Y, 127 e seg.) narra il deplorabile fato di Francesca da Rimini.

Il Vol. I contiene la parte I e Il del Lancelot du Lac. Esso ha il registro aa. a-z. A-L. La prima carta, senza registro, è recto bianca, ed ha a tergo una figura in legno della grandezza della pagina, rappresentante il re Artus assiso nel primo posto ad una tavola circolare, coperta di vasi e vivande. Alla destra è assiso un personaggio sul quale si legge MESSIRE GAUUAIN. A sinistra è uno scanno vuoto con sopra la leggenda LE SIÈGE PERILLEUX, ed allato a questo siede altro personaggio con la leggenda LANCELOT DU LAC. Sul davanti sono tre dapiferi con in mano sottocoppe coperte di vivande, ed all'intorne sono diversi personaggi in piedi. Ad una finestra laterale vedesi affacciata, come spettatrice, la regina Ginevra di Cornovaglia. Questa gran figura è circondata da un contorno rabescato. con lo scudo per l'arme sul lato inferiore. La carta aai ha l'intit. col. ( ) y commence la table et registre des || rubriches du premier volume du li || ure ou romat, fait et copose, a la per || petuation de memoire des verteux faiz et ge || stes de plusieurs nobles et excelles chevaliers | q. furet. au teps. du tresnoble et puissat . roy art . || copaignos . de la table rode. Specialemet, a | la louege du tresvaillat, chevalier lacelot du | lac filz du roy ban de benoic es parties de gaul || les q . sen dit a present estre la duchie de berry. Questa tavola finisce con la col. 4 della car. 3 del duer. sudd. aa, e sotto si legge : Cy comence . le proloque il du present liure. Il prologo occupa la colonna 2 e le due colonne della pagina seguente, a tergo della quale è altra gran figura, scolpita in legno, rappresentante varii fatti narrati nella parte I dell'opera, cioè il castello del re Ban in fiamme, poi sul davanti la Donna del Lago coll'infante Lancillotto nudo in braccio, e la desolata regina genuflessa sul lito che le ridomanda il figlio etc. Sotto questa figura è l'argomento del Canto I stamp, a 2 col, e tutta la pag, ha un contorno, inciso in legno, fiorito, eguale al precedente. Segue

la segn. ai. con la quale principia il testo del cap. I. La parte I finisce al recto della carta z.iii. La pag. a tergo ha una gran figura rappres. un duello singolare fra due guerrieri coperti di ferro, in steccato chiuso, con intorno tre araldi, che suonano le trombe, altri 4 che stanno come spettatori, e sul davanti i due giudici del campo. I nomi dei due combattenti non seppi indovinarli dalla lettura della Tavola dei capitoli, e confesso che mi manca il coraggio di leggere il volume per rinvenirli. Sotto. principia il libro II, e l'intera pagina è circondata dal solito contorno. Finisce la parte II e con essa il vol. I a tergo della car. 4 del duerno L, colonna I con la sottoscrizione: Ce present et premier volume a esté Impri | me a Rouen en lostel de gaillard le bourgois || Lan de grace mil. cccc. iiii. xx et huyt (cioè 1488) le xxiiii || jour de nouebre. Par iehan le bourgois. A lex || altacion de la noblesse, et de la bonne chevale | rie q . fut en la grade bretaigne eu teps du tres | noble et vailat . roy artus, et de la table ronde || Et a lexaltacion des courages des iennes (sic) no || bles ou aultres q . se veullet erxcerciter (sic) aux ar | mes et acquerir lordre de chevalerie. Sotto è la sigla del tipografo, riprodotta dal Brunet (ma in forma un poco più piccola) nel T. IV, pag. 445, ove anch'egli descrive, assai brevemente però, questo rarissimo libro. La colonna 2 di quest'ultima pagina è bianca.

T. II. Ha il reg. A-V aa-kk preceduto da 2 carte senza registro, e contiene le parti III e IV. La prima carta, recto bianca principia a tergo con le parole: Cy commence le second volume de la Ta || ble ronde , autrement dit Lancelot du Lac. Et || fait le premier chapitre mencion coment ledit || Lancelot etc. Questa tavola dei capitoli, occupa tutta la pagina e la col. 4 della carta seguente, con in piè: Cy finee la table de la tierce || partie de ce present volume. La col. 2 e la pagina a tergo sono bianche. Con la seguente Ai recto principia il testo del quale sono due col. di 42 versi ognuna con sopra una gran figura, incisa in legno, rappres. varii fatti narrati nel cap. I di questa parte III, cioè Lancillotto che leva la donzella dal tino, ripieno d'acqua bollente, nel quale era immersa; poi lo stesso Laucillotto, che combatte il drago, che stava rinchiuso nel sepolero che egli aveva aperto, etc. Anche questa pagina è circondata dal solito contorno. La parte III finisce al recto della car. 5 del terno Q col. 2 con le ultime tre righe del testo e sotto: Cy fine (sic) la tierce partie de lancelot du lac || autrement dit la table ronde. Et ensuit la quarte : faisant mecion de la conaste du saint || graal. Il resto della colonna è bianco. La pagina a tergo contiene la Tavola della parte IV col titolo: La partie du saint graal, ed al fine della colonna 2 è detto: Cy fine la queste du sait. graal. Segue la carta 6 dello stesso terno Q, e questa, recto, ha il solito contorno, ed in testata una gran figura, intagliata in legno, nella quale è rappresentato il re Artù alla Tavola Rotonda, con i suoi cavalieri, sopra due dei quali, è il cartello per stamparci i nomi, ma furono poi lasciati in bianco (La stampa sarebbe dunque avanti le lettere!) Nel compartimento a destra dei convitati sono due dapiferi che portano in tavola le vivande etc. Sotto la figura sono due colonne di testo della parte IV, ognuna di 42 righe. Essa termina a tergo del fog. 6 del terno cc. Il fog. seg. ddi principia col 4. Cy commence la table de la derniere par | tie de ce present volume, ou maistre gaultier | maap fait mention de la mort du roy Artus | et des chevaliers de la table ronde: et commet || par enuye le royaulme de logres fut destruit. Questa è la prima volta, che mi è avvenuto di trovar rammentato il nome dell'autore, sul quale, dopo diligenti ricerche, non ho potuto trovare altre notizie che la seguente (Biographie Universelle T. XXI, pag. 554 edit. de Paris (820) Mapes (Walter) poète anglais, fut chapelain de Henri II et du prince Jean à la fin du douzième siècle, chanoine de Salisbury et archidiacre d'Oxford.... Warton croit que c'est Mapes qui a traduit du latin en français le roman populaire du saint Graal. La Tavola suddetta finisce poco più che alla metà della col. 4 della stessa carta ddi, il rimanente della quale è bianco. La carta dd i recto, circondata dal solito contorno, contiene in testata una gran figura, intagliata in legno rappresentante Boort , Lyonel et Hector des mares , i quali si presentano a Lancillotto ammalato e seduto sul suo letto, ed in un compartimento a sinistra del lettoro è il re Artu, che parla con la sua sorella Morgana (Vedi cap. III e IV del testo). Sotto la figura comincia il testo a 2 col. ognuna di 12 righe e quindi seguita questa derniere partie, la quale finisce a tergo della car, 8 dell'ultimo quaderno kk, con la sottoscr, sotto la col. 2:

Cy fine le dernier volume de la table ro|| de . faisant mencion des fais et prosesse de mo|| seigneur la colot du lac et dau tres plusieurs no || bles et vaillans hommes ses compaignons. || Compile et extrait precisement et au iuste des || vrayes histoires faisantes de ce mencion por || Jehan du pre. En la de grace mil. cece. . fiii . axz|| et viii (cloe 1488) le xvi iour de septembre. Da ciò si deduce che quest'opera dovera forse descriversi piutosto sotto il titolo di Table ronde (Roman de la). L'esemplare è passabilmente hen conservato, marginose dei idisso dalle tarme. Fu lasciato lo spazio vuoto per le iniziali. Il absogno però di esser legato di unovo. [gaorsene la proveniena la.

E cosa assai singolare che il T. I di quest'opera sia stato stampato a Roano, ed il T. Il a Parigi, da due tipografi diversi, ed ambedue nel medesimo anno, e più ancora, che il primo porti la data del 41 Novembre, ed il secondo quella del 16 Set tembre. Tale anacronismo non può facilmente spiegaris. È certo però che l'edizione dei due volumi è identicamente la stessa, e che i caratteri sono i medesimi, come lo è la disposizione delle pagine, le quali contengono 48 righe per ogni colonna.

Il fatto al quale allude l'Alighieri nel celeberrimo episodio nel quale racconta il miserando fato di Francesca (Inf., V., 427 e seg.) trovasi narrato, nella presente edizione a car. 7. del quaderno i, ma però in modo asssi diverso da quello che trovasi nel codice della Liberia Reale (ora Imperiale) di Parigi, c pubblicato dal mio rispettabile amico signor Paulin Paris, nel T. I della sua progevolissima opera Les Manuscrits François de la Bibliohhque du Roi, pag. 483 e seg. Da questa e da quella differisce ancora la traduzione italiana, pubblicata dal Lombrati nel suo Commento alla Divina Commeta (T. I. pag. 433 e seg., Padova 1822) e ciò avvione, a mio credere, dallo diversità che si trovano fra i manoscritti antichi di quest'opera nel suo originale francese, ove si paragonino fra loro, perchè pur troppo avviene che i copisti ardiscono di alterare sovente i etti originali e di aggiungere qualche cosa del proprio.

II.

644. CICERONIS Mar. Tul. Epistolae familiares Mediolani Boninus et Antonius fratres de Honate 1480. in fol. con reg. a-r.

La presente edizione può dirsi pressochè sconosciuta. Inutili furono le mie ricerche nelle molte opere di bibliografia che potei consultare, inutili le lettere che ho scritte ai miei amici e colleghi a Parigi, a Londra ed altrove, mandando loro il fac-simile della sottoscrizione. Nessuno seppe darmene contezza. Sono debitore al signor marchese Giorgio Teodoro Trivulzio, il quale me la fece osservare riportata a pag. 305, del Vol. V, dell'opera dell'abate Don Giacinto Amati intitolata Ricerche Storico-critico-scientifiche sulle origini, scoperte ec. nelle lettere, nelle arti e nelle scienze, Milano Pirotta 4830, Il suddetto volume tratta esclusivamente di tipografia e di bibliografia, e sebbene l'autore non si palesi, è noto però che fu compilato, con somma cura e molto sapere, dal signor marchese Gio, Giacomo Trivulzio, padre del suddetto, celebre per la liberalità con la quale protesse le lettere e per la maravigliosa libreria, che egli raccolse, la quale è al certo la più cospicua fra le private d'Italia. L'esemplare che egli descrisse si conserva in Milano nella Biblioteca di Brera. La prima carta non ha registro. Eccone l'intitolazione :

> MARCI TVLLI CICERONIS EPISTOLARVM FA MILIARIVM LIBER PRIMVS

M. T. CICERO . S. D. P. LENTVLO PROCONSVLL

Sotto principia subito il testo, il quale seguita nella carta segnata a. 2, e finisce al recto della carta 9, del quaderno r. con la sottoscrizione seguente:

# : TEXOU. ::

.M.T.C. epiftclæ familiares accuratissimæ im presiz Mediolani oga & impensa folerussimose utros. Benini & Iohannis Antonii frats. de honate in quibus quanta diligentia fuerit adhibitanon minus in græco principa discerni potest. Feliciter explicitut. vi. idus Februarii. 1470. Johanne Galezzio sexto principe iucundissimo ac duce nostro inuscrissimo.

Questa carta a tergo e l'ultima carta seguente sono bianche. Nel resto, a riserva di poche cecezioni, questa stampa può dirsi copia, pagina per pagina, e verso per verso, ma in caratteri un poco meno eleganti di quella di Milano, Zarotto, 4476, descritta nel precedente articolo, se non che, in questa, leci sioni in greco sono tutte riportate ai loro luoghi e in caratteri greci.

Sventuratamente però l'annunzio di questa scoperta non sarà di molta importanza per l'incremento della scienza della Bibliografia, impereocchè, secondo il Panzer (v. pag. 161) sarebbe la presente edizione stata preceduta, per lo meno, da altre 25 compresa la prima di Roma, Pannartz, 1467; onde no le resta altro pregio che il non essere stata avvertita dai bibliografi.

#### III.

2454. SVETONH (c) Tranquilli. Vitae xu. Caesarum. Romae, Conr. Sweynheym et Arnol. Pannartz 4472, in fol. senza reg. num. nê richiami.

PARZER II. 431 , 81, HAIR 15118. Manca nel Fossi.

Edizione seconda del Pannartz, fatta coi medesimi carateri della prima del 4470, e riprodotta su quella pagina per pagina, e verso per verso. Un ignoto dotato di molta pazienza ha copiato in carattere minuto sui margini di quest'essemplare, be è quasi intonso, il commento di Filippo Beroaldo. Il carattere è certamente del Sec. XV, e sicosme il suddetto commento fu stampato per la prima volta in Bologna nel 1488, e che si trovano alcune differenze fra lo stampato ed il manoscritto, si può dedurre che questa copia sià stata fatta sopra un codice manoscritto.

La prima carta ha l'intitolazione Sueroni openis commenda-110. Seguitano quindi i versi d'Ausonio in lode dell'opera e dei Cesari. Questi finiscono a tergo, e sotto segue la tavola col titolo Sequuntur Rubrice librorum per ordinem. Con la carta segueute comincia il testo col titolo, C. Suetonii Tranquilli de duodecim || Cesaribus liber. C. Iulii Cesaris uita. La prima iniziale da 7 righe è miniata in colori sul fondo in oro, con ornamenti simili sul margine sinistro, e lo scudo con l'arme sull'inferiore. Per le iniziali seguenti fu lasciato vuoto lo spazio di 7 righe. Manca la prima carta bianca, e sventuratamente vi manca la sua corrispondente col commento ms. Termina il volume al recto della car. 6, dell'ult. fasc. che è terno, e contiene le ultime 14 righe della vita di Domiziano, e sotto i soliti 6 versi del Pannartz Aspicis illustris ec. senza però i due nei quali si rammentano i fratelli de Maximis. Segue finalmente la data M. CCCC. LXXII. | die XVII. Septembris. La pag. a. tergo

è bianca. Vi si legge Ex libris Nicolai Liborii Verzoni Pratensis. Ignorasi come sia venuto alla Magliabechiana.

Fra le carte di mio padre non ho ritrovate le copie delfe lettere, che dice avere scritte a varii, per richiedere gii schiarimenti che gii abbisognavono per ben descrivere i due articoli qui sopra riportati, ma ho bensi ritrovati degli appunit che devono avergli servito per scrivere queste lettere, ed alcune lelle risposte che ne ricevette. Essendomi tauto gli uni che le altre sembrati interessanti per i bibliografi ho creduto far cosa grata ai medessimi di qui pubblicarle.

### Appunto I.

#### CICERONIS EPIST. FAMILIABES 4470.

La data 4479, nella sottoscrizione è chiarissimo. Sopra la data sono gli ultini undici versi del testo. L'editione è eguale, pagina per pagina, e il piti delle volte verso per verso con quella data Mediolani 4176. Octavo KI. decembris per Antonium Zarotum, ma è cosa cosservabilissima che le voci in greco, le quali sono lasciate costantemente in bianco nell'editione del Zaroto 4176 si trovano ripiene in questa del 4170, al'oro pesti, il piti delle volte coi loro caratteri greci, e talvolta ancora, ma aramente, con parolo greche espresse in caratteri romani.

#### SVETONIUS 4472.

L'edizione è copia verso per verso di quella che ha sull'ultima carta (bianca verso) i versi soliti del Pannartz

> Aspicis illustris etc. con sotto M. CCCC. LXXII. die XVII Septembris,

alla quale è identicamente simile, anche nei caratteri. Il primo foglio contiene quattro epigrafi, che cominciano Suetoni operis

commendatio. Il quarto ha gli ultimi sette versi a tergo della pagina medesima, e sotto le Rubrice librorum per ordinem. Colla carta seguente comincia il testo. L'ultimo verso della pagina che rimane dice - fecti: expostulatis ad paenam perimacissime cedis autoribus - Manca la sola ultima carta, la quale deve contenere le ultime 14 righe dell'opera, con sotto i sei versi Aspicis etc., e sotto la data. L'edizione è assolutamente identica, colla sola differenza delle iniziali incise in legno.

### Appunto II.

Sono descritte da varii bibliografi (ed ultimamente dal Dibdin bibl. Spenceriana T, II; pag. 283 e 385, num. 452 e 454) de due edizioni di Svetonio fatte dal Pannartz negli anni 1470 e 4472. La Magliabechiana possiede un esemplare di quest'ultima, che ha la sottoscrizione dei soliti sel versi che principiano, Aspicis illustris lector etc. con sotto la data M.CCCCLXXII die XVIII Septembriz, e sopra a questo esemplare non cade il minimo dubbio.

La stessa Magliabechiana possiede un secondo esemplare di questo medesimo volume, nel quale disgraziatamente manca l'ultima carta, sulla quale deve trovarsi la sottoscrizione. Paragonando però minutamente questo col volume precedente trovo che l'edizione è identicamente la stessa, non tanto nella disposizione delle pagine e delle linee di essa, quanto ancora nel getto dei caratteri.

Questo secondo esemplare però ha una singolarità della quale non trovo fatta menzione dai bibliografi, cioè mentre nel primo esemplare fu lasciato in bianco lo spazio di sette righe per le ioitatial al principio della vita di ciascheduno dei dodici Cesari, nell'esemplare presente queste 'iniziali (eccettuata la prima, al principio della vita di Giulio Cesare) si trovano al loro posto, incise in legno con ornamenti, e stampato, e di più aggiuntovi un ornamento marginale, dello stesso genere, aderente ad ogni iniziale. Unisco alla presente il flucido di una di queste iniziali ed ornamenti, preso dal principio della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati della vita d'Augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati d'augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati d'augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati d'augusto e prego V. S. a volerni dire se è comitati d'augusto e prego V. S. a volerni d'augusto e prego V. S. a volern

sciuta costì questa varietà e se trovisi nelle librerie di Roma qualche altro esemplare che possegga simili ornamenti.

Non ho mancato di scrivere ai miei amici e colleghi sì a Parigi che a Londra, ma sì agli uni che agli altri riuscì affatto nuova questa particolarità.

### Appunto III.

Credo che manchi la prima carta preliminare in ambedue gli aeemplari dello Suetonio, nominati nell'Appunto II). La prima carta superstite comincia con cinque versi esametri, col titolo Suetonii operis commendatio, con la seguente principia il testo, ed in ambedue gli esemplari al primo verso è scritto Sextudecimum, e nel verso ottavo in ambedue si legge copelli. Le prime carte sono identicamente le medestime in ambedue gli esemplari. Con la carta decima, la quale comincia con le parole Pronum et Sumptuosum etc. principiano le differenze fra le due edizioni, cioè:

Esemplare mancante dell'ul- Esemplare con la data 4472 tima carta

Cart. 40 recto v. 2 Postumiam Postumia v. 3 etia. etiam

v. 6 cosuesset consuesset

### Appunto IV.

## Osservazioni al Dibdin.

E falso che le iniziali usate dal Ratdolt nell'edizione di Appiano Alessandrino, Ven. 4477 siano identicamente le stesse che quelle del Svetonio di Pannartz 4470.

Quelle dell'Appiano, a prima vista, sembrerebbero le stesse, ma confrontate con quelle del Svetonio, esse sono più grandi di quelle, ed i rabeschi che contengono sono affatto diversi. Di più, quelle dell'Appiano contengono le sole iniziali, e vi manca quel contorno che si trova in quelle del Svetonio.

#### LETTERA I.

Del marchese Giorgio Teodoro Trivulzio.

Soprascritta - Al Pregiat. Sig. Giuseppe Molini, Firenze.

Sig. Giuseppe Molini.

Milano il 20 Dicembre 1850.

Finalmente posso darle contezza del Cicerone epistolo famigliari esistente nella preziosa raccolta di Quattrocentisti della Magliabechiana. Ella era un'idea fissa in me, e mi pareva impossibile come non si potesse venire a capo di scoprire qualche cosa in proposito, alla fin fine quest'oggi frugando e informandomi mi venne il sospetto che la data di 470 fosso o erronea, o corretta; il mio dubbio si cangio in certeza, ella ne giudichi. Io non intendo seriverle una lettera, o una dissertazione erudita e, citerò soltanto i fatti.

Trovo nell'Amati Ricerche etc. stampato in Milano 4830 nel tomo V pag. 305. Ciceronis M. T. Epistolarum familiarium. Mediolani Beninus et Johannes Antonius Fratres Houate 4480. Incominciai in allora a pensare che questi fratelli de Onate non avrebbero a dieci anni di distanza stampato un'altra edizione delle Lettere famigliari di Cicerone. Andai a Brera, dove esiste un esemplare delle lettere, ciatto dall'Amati. Soprapposi il fac simile che ella mi aflidò, tanto della intitolazione che della soscrizione, e rilevai che tanto i caratteri quanto le della messorizione, e rilevai che tanto i caratteri quanto le della messorizione consiste in quanto che nell'esemplare della Magliabechiana la data è 1470 e in quello di Brera è 4480 per il che levato all'81 e particelle o lineca angolo > rimarrebbe 7 il che ha fatto credere un 7 quello che originariamente era

un 8 (4). Potrebbe essere stato cancellato e riformato, potrebbe essere un errore di stampa occorso nelle prime prove ed emendato poi, ciò potrà essere da Lei meglio di chiunque esaminate, e deciso, primieramente per le sue profonde cognizioni e lunga esperienza, in secondo luogo avendo l'esemplare sett'occhio. Noti che anche il millesimo del facsimile corrisponde al suo giuste posto nell'esemplare, meno che si vede nel detto facsimile trasparire mancante le due lineette ad angole > quali sarebbero a complemento per formare il numero 8. L'Amati nota che tale edizione pon è stata mentovata nè dal Sassi nè dal Panzer, L'opera dell'Amati, comechè molto superficiale in tutto il rimanente, è però interessante nella parte che tratta della Tipografia, contenuta nel quinto volume, e specialmente per le edizioni Milanesi, per le quali mio Padre aveva fornito le netizie nella massima parte, senza di che il signor Amati non avrebbe potuto venirne a capo.

Mi saluti suo figlio, al quale seriverò altro giorno, e mi

Aff. G. TRIVULZIO.

### LETTERA II.

Del Sig. Ch. Magnin Bibliothécaire de la Bibliothèque Nationale. Département des imprimés, di Parigi.

Soprascritta - À Mons, Joseph Molini ancien Bibliothécaire de S. A. le Grand duc de Toscane. - À Florence.

Monsjeur.

Paris 15 Janvier 1851.

J'ai le regret de ne pouvoir vous aider que bien faiblement à éclaircir les singuliers problèmes que soulèvent les deux

(4) É anzi l'opposto, perché îl 7 fu fatto diventare un 8; e l'esemplare di Brera è un doppio del Magliabechiano, e dee leggersi 1470, che forse sarà error di stampa invece di 1480.

Nota di Gius. Molini.

ouvrages , au sujet des quels vous m'avez fait l'honneur de m'errire.

La Bibliothèque Nationale possede un très-bel exemplaire du Suètone de Pannartz, Rome 4472; le fac-simile que vous m'avez envoyé s'y rapporte parfaitement; mais cet exemplaire n'a aucune des initiales gravées sur bois qui ornent le vôtre. La place reservée, au commencement de la première ligne de la vie de chaque empereur, est restée vide dans notre exemplaire. Pajoute que nous possédons deux exemplaires de la première édition du même ouvrage (Rome, Pannartz 4470) executée avec les mêmes caractères que celle de 4472, et ligne par ligne. Elle diffère seulement en ce qu'el de a trois feuillets preliminares au lieu d'un, et aussi en ce que, dans la souscription, les vers Asocie etc. son t reduits 8 d. au lieu de 8.

Dans l'un de uos exemplaires, les blancs preparés pour recevoir les initiales sont remplis par des lettres faites à la main et peintes en or et en couleur, dans le goût de celles, dont vous m'avez adressé le fac-simile; elles sont si bien exécutées qu'on pourrait s'y tromper. J'ai pris l'avis de monsieur Lenormant, et il ne doute pas plus que moi, qu'elles ne soient faites à la main.

Quant aux Epistolae ad familiares, la Bibliothèque nationale ne possede pas malheureusement l'édition de Milan 1470. Nous n'avons, sous cette date, que celle de Venice, décrite par M. Van Praet (t. IV, pag. 304, n.\* 459). Nous ne possedons pas non plus l'édition de ce recueil portant la souscription de Milan 4480; édition que je crois, comme vous, bien problématique, ne la voyant citée par aucun bibliographe.

J'ai rapproché votre fac-simile des Epistolae, Milan 4170. h notre édition du même ouvrage, Médiolan per Zarotum 1470. ct je n'ai trouvé entre cux aucun rapport; mais j'en trouve des mêmes Epistolae, Médiolani per Zarotum 1482. De plus cette édition est la scule où le mot Tôse soit substitué à celui de Finirá dans la souscríption.

Je regrette bien de ne pouvoir vous fournir que ces indications négatives; mais, faute de mieux, je m'empresse de vous les transmettre. Agreéz, je vous prie, Monsieur, avec l'expression des mes sentiments d'haute considération, l'assurance de l'empressement que je mettrai toujours à faciliter, autant qu'il sera en moi, vos utiles et excellents travaux.

> Votre tres humble et dévoué serviteur CH. MAGNIN.

#### LETTERA III.

Del sig. ab. Luigi Maria Rezzi Bibliotecario della Corsiniana di Roma.

Soprascritta - All' Illustr. Sig. Padr. Colend. il Sig. Giuseppe Molini già Bibliotecario Palatino, Firenze.

Chiarissimo e Stimatissimo Sig. Giuseppe.

Di Roma alli 47 di Febbraio 4852.

Ogni volta che le cada nell'animo, stimatissimo mio Signor Giuseppe, d'adoperarmi a servigio suo, s'accerti che mi recherà piacere anzichè disagio. Solo m'incresce che l'opera mia, bisognando, sarà per tonnarle, a mio malgrado, di piccola vaglia. La fortuna però sopperisce questa volta alle scarse mie forze porgendomi in mano di che satisfare in qualche modo all'inchiesta fatami nella sua datta al lii 0 del corrente mesc.

La Corsiniana, la quale, com'ella ben sa, sopravanza le altre italiane biblioteche in libri stampati nel secolo XV, fra sedici diversi esemplari delle vite de'XII primi Cesari scritte da Svettonio (senza tener conto di quelli che van congiunti alle edisioni degli scrittori della storia augusta) usciti dai torchi in quella chi, due ne possicele con data di Roma dello stesso anno 4470, l'uno per cura del Campano, e l'altro del vescovo d'Aleria, e una ristampa di quest'ultimo fatta due anni dopo, cicè nel 4472 dagli stessi stampatori Suuerynheym e Pannartz in casa di Pietro e Francesco fratelli Massimi casa di Pietro e Francesco fratelli Massimi.

Quest'ultimo esemplare corsiniano è uguale al tutto al primo Magliabechiano da lei descritto, salvochè le iniziali delle vite di Cesare e d'Augusto sono dipinte a color d'amaranto, e le restanti sono lasciate in bianco.

Le lettere però iniziali a fiorami e gli arabeschi posti al fianco di esse, intagliati in legno, che mi scrive essere al Magliabechiano del 4478, lo li ho trovati perfettamente uguali al fac-simile trasmessomi, nel corsiniano del 4470, ossia nel rediziono originale dell'Aleriense, o vogliasi dire la prima: esemplare che appartenne già al convento di S. Maria Novella, e poscia all'antica libreria de' Corsini; con questa differenza che le iniziali e gli arabeschi suddetti si veggono posti al principio di tutte le dodici vite, e però anche di quella di C. G. Cesare, la quale ne manca in cotesto fiorentino esemplare.

Dal che, se io mal non m'avviso, si dee argomentare che lo Suueynheym o il Pannartz apparecchiavano così fatti intagli ad ornamento comune di ambedue l'edizioni per chi li avesse graditi, pubblicando altresì esemplari con gli spazii vuoti per chi avesse amato meglio di farli adornare a colori o ad oro.

Dico questo, sicuro che con la nota diligenza sua si sarà accertata senza dubbio, che il magliabechiano arabescato è veramente e perfettamente uguale all'altro che ha gli spazii vuoti.

Cionodimeno siccome la ristampa del 4172 appare a, ma non è la medisima che l'originale del 4170; con chi fosse mem cauto ed accorio potrebbe essere a suo malgrado tirato in errore. Forma di caratteri, misura delle pagine, numero delle righe, finali delle lettere son pur le stesse: ciononpertanto vè diversità. Basta porre l'occhio alla prima faccia del testo per avvedersene, rivi verso t.º 4170, sextundecimus e 4472, sextuscimum: 1470, verso 8.º, compelli e 4172 copelli. Vero è che la principale differensa fa l'edizione originale e la ristampa sta in questo che nella prima precedeno al teste due carte stampate da tre sole facce (sendo la prima bianca), e una sola carta nell'altra, come senza dubbio ella conoscerà appieno, e avrà trovato nel Brunet. Ma non è caso ne lontano dil vero, nè raro, che le carte pertinenti all'uno esemplare

sieno state imprestate all'altro. Quindi non avendo costi la Magliabechiana alcun esemplare della prima edizione del 1470, la prego a non chiamarmi in colpa d'ardito e importune uomo, se le manifesto il desiderio, che ella si pigli la briga d'esaminare, se nella prima faccia dell'arabescato si trovino o no le summentovate varianti di scrittura. Se no, sarà messo in chiaro che i due magliabechiani sono perfettamente i mediesimi, e che uno di essi ha le iniziali e gli arabeschi intagliati in legno che sono al corsiniano del 1470, fuor che laddove comincia la vita di C. G. Cesare: se sì, apparrà che l'esemplare imperfetto magliabechiano contiene la stampa originale del 1470, e allora avrà luogo a farne cavare il chiesto faesimile.

Presi questi schiarimenti, e avute le fin qui annoverate notizie, ella saprà risolvere se abbia o no a fare altre ricerche, alle quali sarà sempre d'animo pronto ad abbandonarsi con ogni studio chi dichiara di essere.

Di V. S. Illustrissima.

Umiliss. e Devotiss. Servitore Luigi Maria Rezzi.

#### LETTERA IV.

Dello stesso Ab. Luigi Maria Rezzi.

Soprascritta - Al Ch. Sig. Padr. Colend. il Sig. Giuseppe Molini, già Bibliotecarlo Palatino, Firenze.

Chiarissimo Sig. Giuseppe.

Di Roma alli 46 di Marzo 1852.

Mi reco a debito d'inviarle inchiuso in questa mia il commessomi lucido dell'ultima carta dello Svetonio stampato dal Pannartz in Roma nel 4470, fatto fare con somma diligenza da un valente artista, amico mio, del quale ella possa giovarsi all'uopo suo (1).

Le varianze della carta 9 di cotesto esemplare magliabechiano, da lei notate nella sua de'24 Febbraio scorso, sono conformi al tutto alla 9 dell'esemplare corsiniano stampato nel 470, sicchè mi gode l'animo d'averla messa nel sospetto, che fosseci nata frode, come ora mi par certo che sì, cioche di due esemplari imperfetti, l'uno del 4770 e l'altro 472, se ne fosse fatto uno solo. Per questa cagione innanzi alla vita di Cesare manca la lettera e l'ornamento arabescato, e per questa cagione una sola e non due sono le carte stampate che precedono il testo.

Le quali due carte cominciano nell'edizione del 1470, siccome già le ho scritto, colla lettera del vescovo d'Aleria in questa forma:

10 ANT. EPISCOPI ALERIENSIS IN RECOGNITIONE. SVETONII AD PAULUM II. VENETU. PONTIPICE. MAX. EPIST. RECOGNITO HIS DIEBUS QUINTILIANO.....ETC.

e recati i versi d'Ausonio, che occupano un terzo della prima carta, e tutta la prima faccia della seconda, la quale termina con questo motto:

TIBI PATER BEATISSIME OMNES UITAM OPTAT. ET FELICITATE. DIUTISSIMA

DOMINICI NATALIS M. CCCC. LXX. PONTIFICATUS UERO TUI

ANNO VII.

Nella faccia dietro si legge:

SEQUUNTUR RUBRICE LIBRORUM PER ORDINEM

come nell'esemplare del 4472.

Il catalogo della Spenceriana fatto dal Dibdin io pure, da più anni, l'ho acquistato, e messo nella Corsiniana: laonde

<sup>(</sup>i) Non so cosa sia stato di questo fac-simile , che non ho trovato fra le carte di mio padre.

non occorre che ella mi mandi l'articolo, ov'egli parla dello Svetonio. Il Dibdin si conosceva assai poco della bibliografia: non è dunque da maravigliare che ne dica stranezze.

Bella sooperta sarebbe quella del Dante del 4478, con scritavi il nome di Ludovico Arisota. Ma l'anno 1557 mi getta nell'animo il dubbio, che chi lo scrisse non sia il gran poeta, ma attro Ludovico parente suo, del quale può avere notizia dalla geneelogia degli Aroisti fatta dal Frizzi e ultimamente dal Litta. lo non so se costi sia scrittura autografa del primo Ludovico, ma un fac-simile ne troverà nella vita scrittane dal Baruffaldi il giovine, ovvero nelle prose e rime stampate in Ferrara quando ne furnon trasportato le ossa l'anno X repubblicano. La cosa merita esame, sendochè il nome può essere scritto da una mano, e l'anno dall'altra, che il gran poeta Ludovico mori nel 1533, cioè ventidue anni prima del 1555.

E senza più tediarla mi offro di tutto l'animo mio.

Di V. S. Illustrissima

Umiliss. o Devotiss. Servitore Luigi Maria Rezzi.

P. S. Nell'Audifredi ella troverà numerati i versi ed altri particolari contenuti nelle prime due carte dell'edizione del 1470.



## TAVOLA

#### DELLE

## MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

| At beingio ignore.                                          |    |     |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|
| Notizie biografiche del Cav. Giuseppe Molini                |    | VII |
| Annali della Tipografia all'insegna di Dante fondata        |    |     |
| dal Molini                                                  | p  | - 1 |
| Scelta di lettere dirette al Molini da vari distinti perso- |    |     |
| naggi                                                       | ю  | 43  |
| Indice Alfabetico degli Scrittori delle dette lettere       | 20 | 105 |
| Alcune aggiunte e correzioni al Panzen, Annales Typo-       |    |     |
| graphici                                                    | 10 | 407 |
| Appendice                                                   |    | 207 |
| Indice Alfabetico alle suddette aggiunte e correzioni       | ю  | 215 |
| Alcune aggiunte e correzioni fatte al Manual du Libraire    |    |     |
| et de l'Amateur de livres, par J. C. Brunet, IV. * édition. | п  | 223 |
| Progetto per la pubblicazione del Catalogo delle edizioni   |    |     |
| del Secolo XV esistenti nella pubblica Libreria Maglia-     |    |     |
| bashiana di Pisanza, gomoilato da Cincanaa Malini           |    | 222 |





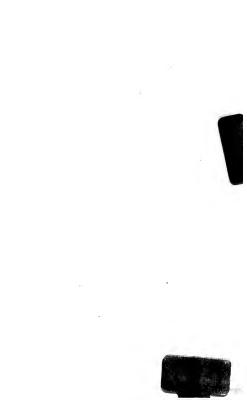

